









# SALVATORE

#### POEMA

DI

### DAVIDE BERTOLOTTI

Ici tout est merveille, et tout est vérité.



TIPOGRAFIA ALL'INSEGNA DEL DIOGENE Strada Montesanto n.º 14.

1943

#### PROTESTA

Ai dommi di S. Chiesa, e ai decreti pubblicati da Papa Urbano VIII, intende l'Autore di uniformarsi e di soscrivere in questo poetico lavoro, nel quale nulla ha asserito che non abbia ritrovato nella Bibbia, nei Ss. Padri od in opere ordoasse, e tutto il suo poema sinceramente poneai piedi di Lui che ora fa visibilmente le veci di Cristo in terra, ciod l'oltimo, glorioso e giusto Pontefice Gregorio XVI, che per molti anni il Cielo al bene del Cristianesimo felicemente conservi.



#### Alla Maestà

# DI MARIA CRISTINA DI BORBONE Infante delle due Sicilie Regina di Sardegna Principessa piissima Delle lettere e delle arti Proteggitrice magnifica Questa epopea cristiana Ossequiosamente dedica L'Autore.



#### CANTO PRIMO



Annuniazione ed Incarnazione,
San Giovanni promesso e concepito,
La SS. Vergine vivita Elisabotta,
Cantico di Ilaria Vergine,
Nascita di San Giovanni,
Cantico di Zaccaria,
San Giovappa è istruito del mistero dell'Incarnazione,

Del Salvator la gran venuta io canto, I soavi precetti, i duri affanni, E la morte, il trionfo, ed il ritorno, In uman vel, di doppia gloria cinto, Alla destra del Padre. Etereo campo, Ove a mertar de'vincitor la palma D'uopo il carro saria da'fiammeggianti Cavalli che rapir per l'aere il Vate, Il cui ricomparir sopra la terra Fia nunzio, al fin de'giorni, del secondo Venir di Cristo, or Redentor pietoso, Giudice allor tremendo. Oltre i celesti Zaffiri alzar le fortunate piume, E in faccia al padiglion del Sempiterno Temprar le fila di seratic'arpa, Chi può sperar, nel fango immerso? Il volo Temerario altri tenti: a me sol basta

Che il suon de'carmi onde l'eterne geste Con nuovi itali modi all'eco insegno, Qual su rogo che langue aura improvvisa, Ravvivi in qualche sen fiamme di puro Amor verso il divin dolce Maestro, Il cui amor n'aprì col sangue il cielo.

E questo ancor saria disio superbo, Se tu, ch'io per quel giglio onde si splendi, Supplice invoco, dal sidereo soglio Ove siedi degli Angioli reina, Benignamente il lampeggiar d'un riso Non mi dimostri, o diva Sposa e Madre, Che i tesori del ciel dispensi al mondo, Nè mai nieghi, implorata, il tuo soccorso.

Ma donde avvenne che umanossi il Verbo? E perchè l'ineffabil sacrifizio? Oh chi mi dà che in brevi note io stringa Le arcane cose, e sì le porga espresse Che abbracciarle altri possa ad un sol guardo, Oual chi d'alto contempla! In simil forma Peregrin, di suprema alpe in sul vertice Poggiato, e in cerchio dalle nebbie avvolto, Se il vento sperda quelle nebbie, e il sole Vibri a torrenti, inaspettato, i rai, Maravigliando in un girar di ciglio Scerne monti oltre monti in ordin lungo, Poi colli e valli e selve e fiumi erranti Per pingui colti, e verdi lande sparse Di cittadi e castella, e in fondo il mare Che sembra nel suo grembo accolgail cielo: Ei mira, e l'occhio al par gli gode e il core.

Dio creò l'uomo a propria immago, e sire

## Canto primo

Della terra lo disse; entro il felice Orto il locò, d'ogni delizia ostello, E una dolce compagna, a lui dal fianco Tratta, gli pose di sue gioje a parte, Prescrivendogli a legge unica un lieve Divieto; ch'ei dell'arbor non gustasse Della scienza. Eva sedusse Adamo, Pria dall'Angue sedotta. Il feral pomo Egli assaggiò dell'interdetta pianta, E, col suo trasgredir, se stesso e i figli Diè 'n poter della colpa. Allor la morte Impeto fe' nel mondo, e il tenebroso Stuol de'mali vi trasse. Ai dolci chiostri Dond'ebbe l'uom, mertata pena, esiglio, Brillò custode la fiammante spada

(v.50)

E fu gran gioja nelle inferne porte. Gioja breve e fallace! Il Verbo amante Volontario olocausto offri se stesso Alla giustizia dell'eterno Padre Per espïar dell'uomo il diro eccesso, Ostia accetta, e placar di Dio lo sdegno.

Di vigil Cherubino. Il rio Nemico Baldanzoso n'andò di sua vittoria,

Cantan Perbe ed i fiori e Paure e Pacque La tua gloria, o Signor; le cantan gli astri E i firmamenti, è per le vie del tuono La ripetono i venti e le procelle. Ma sopra ogni altra voce alto rimbombi Dell'uom la voce, e ti dia gloria. Oh somma Misericordia oltre ogni speme! Il Figlio, Lume eterno del Padre, e in un col Padre, E con lo Spirto, unico e trino Dio, Spoglia mortale a nostro scampo assunse!
Cantate, o genti, del Signor la gloria!
Per restaurarci ei si vestì di carne
Nel vergin alvo di Maria, l'eletta
Infra le donne, d'ogni grazia nido,
Prenunziata dal di della condanna
In colei che schiacciar dovea la testa
Del serpente infernal, che l'uom sospinse
A fallir della fede al suo Fattore.

Stirpe d'Adamo, al tuo Signor dà laude; In che modi stupendi ei ti redense! E mediatore e vittima ad un tempo L'Agnel di Dio che le peccata toglie, Per te che la condanna in fronte porti Pende svenato! Ei l'immortal riscatto Paga col sangue, di salute il regno Conduce in sulla terra, e la diletta Sua sposa asside sopra immobil pietra Pria di salir vittorioso al Padre, Nume umanato, eternamente santo: Si vivo amor per l'uom caduto il tragge! Divino amor, ch'ove sì largo è il fallo, Spicciar più largo fa di grazia il fonte, Nè sta pago al salvar, ma del terrestre Paradiso, che all'uom rapio la colpa, Dona in cambio il celeste, e nelle eterne Sedi noi fa della sua vista degni.

Della tela immortal le eccelse fila Ora svolger m'insegna, o Santo Spirto, Che a'Patriarchi ed a'Profeti il petto Colmavi, e le fatidiche agitando Cetre in riva al Giordano, o sotto i salci

#### Canto primo

(v. 114)

Di Babilonia nel dolente esiglio, Insegnavi al lor labbro il gran portento. Per te Giacobbe, « Non sarà, sclamava, Tolto a Giuda lo scettro, infin che venga Quei che da Dio sarà mandato; quegli A chi 'l regno appartiensi, e che il bramato Fia da tutte le genti », E Dan'ello, Di te ripieno, prefiggea sin gli anni Dell'apparir del Cristo, ed i suoi fasti Raccontava, e la morte, ed il ripudio Del popol rio che nol conobbe, e l'alto Tempio combusto, e Solima distrutta, E i figli d'Israèl pel mondo spersi. Chi, se non tu c'hai l'avvenir presente, Stette con Isala che lo dipinse Qual vincitor che da crudel battaglia Torna con vesti del suo sangue intrise. E luminoso d'ineffabil gloria? Chi con Davidde, il re pietoso e forte, Il re pentito, che ne adombra i fasti Dieci secoli innante? Ad una voce Tu di lui favellasti in ogni faccia Del prisco patto, e tu sei Spirto eterno Di verità, che dall'eterno Padre Procedi eternamente, e al mondo rendi Testimonianza dell'eterno Figlio. Del Redentor, del Placator, del Santo La diva istoria è ne Vangeli, Ad essi, Limpida sempre e non manchevol fonte-Io l'attingo, ed a Te, dator del lume, Chieggo favor per non errar tessendo Ne' miei versi i lor detti. Ah vieni, vieni,

(v. 146)

O Spirto creator, superno amore,
Che di Consolator porti il bel nome!
Foco di carità che ornasti i cicli,
Una scintilla di tue fiamme spandi
Sulla mia mente, e m'arricchisci il labbro
Delle parole c'han sui cor l'impero.
Sì che il mio carme, d'ogni taccia mondo,
E de fior redolente onde la Sposa
De Cantici chicdea dolce conforto,
Entri le reggie, ne'palagi eccheggi,
Caro all'Itale nuore, e nol disdegni
Il rural tetto, e ne'festivi giorni
Rallegri un'ora, di pietà maestro,
Delle officine all'operoso volgo,
Dal mar d'Adria al Tirren, dall'Alpeal Faro.

In Galilea s'innalza un monte: il frutto Del pin simiglia, e n'è Taborre il nome : A mattino ha il bel lago ove sue torri Tiberiade riflette, e a sera i bruni Campi del mar che morde a Joppe il lido. Dal Taborre non lungi, onde la possa Di Circio spira, una città s'asside, Nazaret detta, sul pendio d'un poggio, Verso una valle che s'allarga in giro, D'orticelli e di fichi allegra valle A cui fan nude balze irta ghirlanda. Di Zabulonne alla tribù spettava Questa città che, senza fama allora. Dovea poi di sua gloria empiere il mondo: Chè colà s'adempla l'alto concetto Per cui salvo fu il mondo. Umil vivea, Santa, saggia, innocente, intègra e pura

# (v. 178) Canto primo

Quivi Maria, del buon Gioseffo sposa: Tralci amendue, benchè in mutata sorte, Del grand'arbor Davidico. All Eterno Fatto avea sacro ella il virgineo fiore, Annuente il consorte. Era Maria Dell'opre del Signor la più perfetta : E qual l'Arca scampò sola dall'onde, Tal ella sola senza macchia nacque. La sua beltà vaticinaro i prischi Proteti, lei rassomigliando al giglio, Amor delle convalli, ed alla rosa Che in Gerico fiorisce, ed alle vigne D'Engaddi, e al cedro che ramoso estolle Sopra i gioghi del Libano le cime; Giocondo orto di fior, pura qual fonte, Più del mele soave e più del latte, Nitida aurora, e graziosa tutta.

Nella sua cella, di decenti arredi
Poveramente adorna, ed ella stessa
In rozze sì ma terse spoglie avvolta,
Stava la Vergin bella. I fulgid'occhi
Fitti avea sul gran libro in che si legge
Come Dio creò il mondo, e dell'eletto
Popol l'istoria. Giunta al passo ell'era
Ove Isaia sì chiaramente indice
Il virginal concepimento, e il parto
Del promesso Messia. Pensosa e muta
Meditava la Vergine il portento
Antivisto da' padri; ed ecco a un tratto
S'empie di luce l'umil cella, e innante
Agli occhi di Maria splende il più vago
De' cittadin del cielo. E Gabriello,

L'arcangiol del Signor, dal Padre eletto Al grande uficio di recar l'annunzio Che tornar debbe in gioja il pianto antico E la terra in bel nodo unir col cielo.

L'ambasciator dell'eternal Monarca,
Valicato d'un vol l'immenso tratto
Che dalla terra la stellante reggia
Diparte, l'ale, de' color dipinte
Onde s'orna il nemboso arco, raccoglie
Della Vergine ebrea sotto il modesto
Tetto, e stupito nel mirar la donna
Ch'esser tempio dovea del suo Signore,
Volge tra sè: « No, più celeste cosa,
Tranne l'Eterno, io mai non vidi in cielo » l
Indi all'alto messaggio il labbro scioglie.

» Iddio ti salvi, l'Angiol disse, o piena Di grazia! teco egli è il Signor: tu sei In fra tutte le donne benedetta »!

Qual limpid'onda che raccolta in giro,
Immota siede e si fa speglio al cielo,
Se da rupe imminente un sasso cade
A turbarne il riposo, insino al margo
Ingemmato di fior commossa stende
Il tremolio gentil; non altramente
Tremò la Verginella a quella vista,
A quegli accenti, e di pudor suffusa,
Come porporeggiante alba nel cielo,
O sul cespo natio rosa vermiglia,
Chinò i bei lumi che avea alzati al primo
Sfolgorar della luce. A lei fidanza
L'Arcangiol porse col ridir: « Maria,
Non paventar: felice te! troyasti

Grazia innanzi al Signor. Da te concetto, Da te verrà dato alla luce un figlio Che Gesù chiamerai. Grande egli fia, E figliuol dell'Altissimo avrà nome. Di Davidde, suo padre, a lui l'invitto Scettro il Signor darà; perenne impero Terrà sui figli di Giacobbe, e fine Mai non ayrà'l suo regno ». - Allor Maria. « Come avvenir ciò dee, rispose al divo Messaggier, se da ogni uomo intatta io vivo »! E l'Angiolo soggiunse : « Il Santo Spirto Te coprirà della sua ombra, e madre Per virtù dell'Altissimo sarai, E il frutto di tue viscere fia detto Il Figliuolo di Dio. Se brami esempio Del poter dell'Eterno, ecco io tel reco. Lisabetta, di sangue a te congiunta, Cui già preme degli anni il fascio antico, Sterile mesta si giacea. Fecondo Ha il sen, compie or la luna il sesto giro ».

Tal dell'Eccelso il fulgido ministro
Favellava all'Eletta, indi sommesso
Porgea l'orecchio, dal virgineo labbro
L'oracolo aspettando. Umile in atto
E vereconda, « Ecco di Dio l'ancella,
Maria rispose; il suo voler s'adempia ».

Ecco l'ancella del Signor! si faccia Di me secondo che tu parli! Oh santi Detti, pieni d'immensa unica fede, Che d'Eva riparar l'onta vetusta Quando al rio seduttor diè retta, ahi lassa! Ne' colui detti più che in Dio fidando, Cagion tanta di lutto all'uman germe! Qual raggio in onda, scese in lei lo Spirto, E il Verbo si fe' carne. Ave. o Maria, Stella del mar, che sì'l tuo nome suona, Perchè sul mar delle miserie umane Stella di pace e di salvezza splendi! Chi tue laudi può dir, se nel tuo grembo L'Autore della vita e della luce Prender non disdegnò suo mortal velo? Ave, o Maria! Te d'ogni bene inizio Volle il Signor, quando il tuo assenso chiese Pria d'incarnarsi il Verbo, egli che tutto Per sè potca! Vergine e Figlia e Madre E Sposa a Dio: miracol sommo; eccelsa Sopra ogni cosa che mai fosse e fia! Tu creata pel regno e la vittoria, La cui merce, la cui clemenza regge Questo mondo che in cenere e in faville Si struggerebbe, se tu orando, o pia, Al tuo Figlio e Signor, non rattenessi La provocata dalle nostre colpe Folgor guizzante in la sua destra ultrice! Madre nostra verace, e della diva Grandezza compimento! Ombra e figura Di te già vide sul secreto Orebbe Mosè nel rogo che incombusto ardea; E tal d'Aronne un di pur fu la verga Che all'improvviso s'adornò di foglie, E di fior si fe' vaga e di bei frutti. Stupiro i fidi Spirti in veder quello Ch'abita in ciel, per te calarsi in terra, E dar per cambio delle sfere al soglio

(v. 306)

Un chiostro virginal, « Felice colpa! Eva gridò, che a una mia figlia in grembo Tragge Colui che fe' la terra e i cieli. E cui adoran gli angeli tremando ». Ma negli antri d'inferno alto sen dolse L'arcinemico dell'umana gente, Che infranto il capo si sentia dal piede Della Virgo annunciata. Egli il suo regno Mira sparir di sulla terra, e rotti Gl'idoli sozzi, suo trevato e forma, E rifulger sull'orbe il divin culto. E tutta in modo egual dell'uom la stirpe Convocata al banchetto della vita. Ahi dura vista pel suo crudo orgoglio, Per l'invidia onde avvampa ! E ancor non bast Chè più acerba si fa la sua condanna. Fiaccato il capo dal virgineo piede, Mira ci stesso, d'ogni speme casso, Nel più cupo del baratro confitto Con catena infrangibil d'adamante A consumarsi nell'eterna rabbia.

Delle figlic d'Aronne era l'egregia
Elisabetta, e a Zaccaria consorte,
Pur di quel sangue; e lamentavan ambo
Le infeconde lor nozze, e gli anni tardi
Senza speme di prole. Inaridita
Arbor ella sembrava a cui non resta
Onor di fronde: sotto lui non posa,
Disperato dell'ombra, il v'andante:
Fra nudi rami più non pon suo nido,
Nè d'amor si gioconda o si querela
Il cantor delle selve. Ambo cran giusti,

E movean del Signor nel retto calle. Ministro al tempio era il marito. Un glorno Che incenso egli offeria sull'altar d'ero Dentro agli aditi sacri, ecco apparirgli A destra dell'altare ed in piè ritto L'Angiol di Dio, che sì gli parla : « Accolta È la tua prece : Lisabetta madre Sarà d'un figlio che Giovanni a nome Dimanderaj, Gaudio di molti, ei grande Fia nel cospetto del Signor. Nè vino, Nè cervogia ci beverà. Del Santo Spirto Sarà pien sin dall'utero materno. De'tigli d'Israèl volger dee molti Egli a Dio lor Signor, cui fido araldo Precederà nella virtù di Elia E nello spirto, a unir co' padri i figli, E gli Ebrei ricondurre a' prischi esempli De' Patriarchi. Egli dal cielo è messo Per apprestar le strade al Re venturo, E un popolo formar che ben l'accolga ». L'arida pianta rinverdì. Giocondo Frutto, dato da Dio, nel senil fianco S'accolse, e il carco serenò la fronte Di Lisabetta, Ma il favor celeste

Di Lisabetta, Ma it tavor ceteste E l'interna letizia ella d'accorto Vel copriva ad ognun. Solo a Maria L'Angiolo il rivelò. Dentro quel fianco Cresca frattanto il Precursor di Cristo, Come aurora che spunta in oriente Ad annunciar che onai vicino è il sole. In Ebronne, città ne' monti ascosa

In Ebronne, città ne monti ascosa Della Giudea, di Solima a merigge,

#### (v.370) Canto primo

Ove Sara mori, dove Davidde Fu re gridato, i dì traca l'antica Moglie di Zaccaria, fatta feconda Per divin dono. A gratularne seco Si mosse l'adorabil Verginella, Senza eurar del gir lontan la noja, Ne l'asprità del ripido tragitto Per luoghi incolti, per sassose vie, Da burroni intercise e da torrenti. Guida non ha, soletta a piè cammina, Tapinella chiedendo altrui la strada. Eppur predestinata pria de'tempi Tu fosti al principato della gloria, E te chiamar di Dio magnificenza, E dell'Eterno tabernacol santo! Ma l'umiltà tutti altri pregi vince Nel tuo bel eor che d'umiltà si pasce, Onde tanto emergesti a Dio diletta.

Giunta che fu Maria sopra le soglie Della congiunta, « Salve! » a questa disse, E Lisabetta si seuti repeute Balzar nel sen per l'allegrezza il figlio, Sacra fiamma in lei serpe, e nell'amata Visitatrice, che bel fior simiglia, Nato in riva al ruscello della vita Ove il celeste zeffiro un'eterna Primavera alimenta, i rai fisando, Di doleczza atteggiata e maraviglia Prorompe in questo dir : » Tu benedetta Sei fra tutte le donne, o Vergin saggia, E beuedetto è del tuo ventre il frutto! Or qual mio merto fa che a mo no venga

Del mio Signor la genitrice? Appena Suonò al mio orecchio il tuo saluto, il bimbo Ch'io porto in sen, vi saltellò per gieja. Beata te che nel Signor credesti! Adempito sarà quanto promesso In suo nome ti fu ». Commossa esulta Nel profondo del cor, sgombro d'orgoglio, La pudibonda Vergine; ed al cielo I lumi alzando e l'una e l'altra palma, Ai santi affetti così schiude il varco.

« Del Signor la grandezza, ebbra di gaudio Quest'alma estolle, ed il mio grato spirto In Dio, mio Salvator, festeggia, e gode. All'umiltà della sua ancella ei volse Lo sguardo, ed ecco me diran beata In ogni età le genti. Ei me fe' grande, Ei ch'è il potente, ed il suo nome è il Santo. Di progenie in progenie ognor perenne La sua miscricordia si diffonde Sn chi lo teme. Ei di poter portenti Oprò col braccio, ed i superbi sperse Co' lor gonfi pensieri. Egli dal soglio I potenti depose, e alzò gli umili. Gli esurienti ricolmò di beni, E nell'inopia mandò i ricchi. Accolse Egli Israèl, suo figlio, e il patto antico Di sna misericordia ebbe in ricordo, Come ai padri ei promise, e al fido Abramo, Ed al suo seme in ogni età che sorga. Gloria, gloria in eccelso al mio Signore » !

Così Maria disciolse il canto. Stette Con Lisabetta poi tre lune, i dolci (v. 434)

Utici a lei rendendo e le pietose Cure, nè le più basse opre sdegnando, Amorosa congiunta! Alfin comiato Da lei togliendo con gentile amplesso, Al tetto marital ritorse il piede.

Vanue pur lieta al conjugal tuo seggio , O la più bella de le belle cose. Verginella innocente, astro di pace, Che la speme del mondo e la salvezza In te serri, in te porti! I fior più vaghi Nascan sull'orme de'tuoi santi passi, Ed empian l'aure di soavi odori : Que'fior che poscia t'orneran gli altari In vetta ai monti, sui marini scogli, Nelle città superbe, e ne' modesti Rurali alberghi, or dentro eccelsi templi, Or dentro umili cappellette, e sempre Folti di pii cultor, che te qual Madre Invocheranno, e sospirata luce, Conforto a tutte lagrime, restauro De' peccatori, ed inesausta fonte Di grazia, di consiglio e di mercede, A cui nulla ricusa il divin Figlio. Inchinate, o cipressi, a lei la fronte, E voi limpide fonti, e lucid'onde, Mormorando rendete un grato omaggio All'onor del Carmelo, alla diletta Che dal Libano scende, Aure soavi. Nell'oro di sue chiome ite vagando, E del sol, della polye il caldo e il tedio Rimovete amorose dal bel volto. Ogni rettile fugga a te dinanzi,

Beata viandante! I pinti augelli,
Mentre i colli tu varchi e i piant e i boschi,
T'allegria co più vivi lor coucenti;
E tutta intorno ossequïosa esulti
Natura al tuo passaggio, e la presenza
Del suo Fattor, rinchiuso in te, festeggi.
Invisibile d'Angeli un'eletta
Schiera ti fa corteggio, e riverente
L'ale stende a proteggerti dall'ira
Degli elementi, e sulla via ti sparge
Le ghirlande che s'ha tolte alle fronti,
Pregando pur che il tuo bel piè le tocchi.

Il di che apparve a Zaccaria lo Spirto, Al creder quegli fu restio. La voce Quindi in pena smarri. Mutol si stette Fin che nacque Giovanni. Allor la lingua Gli fu disciolta, ed ei cantava un inno Di lettizia al Signor. Soave e colmo Di profetico spirto era il sno canto, Solenne atto di grazie a Dio che in terra Avea mandato il suo sorgente sole; Sol di giustizia che dall'alto nasce A illuminar chi 'n tenebre sta involto E nell'ombre di morte, e a farsi scorta De'nostri passi nelle vie di pace.

Siccomo quando in dilettosa calma Si pose e ride Il mare, e dolce un fiato Occidental sol ne vezzeggia il volto, Se fuor dagli antri d'aquilon trabocca Impetuoso un turbine, ed in guerra Con orrendo fragor ne caccia l'onde; Ribollon queste, l'una-l'altra incalza,

#### Canto primo

(v. 498)

E a romper van sull'arenoso lido Mugghianti, e'l copron di canuta spuma E d'alga nereggiante : a questa immago Talora in nobil cor nasce tempesta Mentre placido più s'affida e gode. Alla sua intatta giovinetta sposa Sorger mirando il sen, si turba e geme Gioseffo, e men per sè che per lei s'auge. Celatamente rimandarla pargli Il più onesto consiglio. Ed ahi! qual lutto, Qual amarezza, qual acerbo strazio Non gli desta nell'alma il sol pensiero Di svellerla da sè! Pace non trova Se splende il dì; fugge il notturno sonno Dalle sue ciglia. Ei l'agitata coltre Bagna di pianto; l'alba omai biancheggia, E la veglia dolente ancor l'ancide. Onaud'ecco, a un tratto, inaspettato ed alto Sopor gli aggrava i lumi, e i sensi lega.

Non altramente in Luza un di Giacobbe, Fatto criglier d'un rozzo sasso al capo, Addormissi di colpo, e in sogno vide L'arcana scala che col piede affissa Era alla terra, e che toccava il ciclo Colla sua cima. Gli Angeli di Dio Salir, calar vide per essa, e in alto Il Signor che gli disse: « Il Dio d'Abramo, Il Dio d'Isacco io sono, e a te la terra, Ove dormi, io darò. Quanto la polve Della terra, fia innumera tua stirpe. Da borea ad austro e dall'occaso all'orto Steuderassi il tuo seme, e benedette



In te saranno e nel tuo seme tutte
Le tribù della terra ». E fu quel sogno,
Del Cristo nascituro dal suo sangue,
E in cui tutte adempir doveansi un giorno
Le promesse a lui fatte ed a'suoi padri,
Ombra maravigliosa. In simil forma
Gioseffo all'improvviso s'addormia.
Ed ecco l'Angiol del Signor che in sogno
Gli vien dinanzi, e a lui « Gioseffo! esclama,
Figlio di David, la tua sposa accogli.
Quel che in lei nacque, opra è del Santo Spiro;
Ed uscirà dal vergin claustro un figlio
Cui Gesù porrai nome. Ei fia quel desso
Che il suo popol trarrà dalle lor colpe ».

Pien di letizia si destò Gioseffo. Che adempita sentia l'alta promessa Dal signor fatta a' padri, e in questi accenti Significata dal profeta: « Or ecco Concepirà la Vergine, ed un figlio Porrà nel mondo, e il chiameran le genti Per nome Emmanuel » (voce che suona È Dio con noi). Così destossi il santo Veglio, e i comandi dell'empireo messo Giubbilando adempi. Nel cuore accolse L'inclita sposa, il cui purissim'alvo Ricettava il Messia, Simboleggiata Lei vide nella mistica colomba Che all'Arca, ond'era uscita, fe' ritorno Col ramoscel d'olivo, e nell'istessa Arca, che tutta in sè chiudea la speme Della scampata a' flutti umana stirpe.

La stella uscente da Giacòb, la verga

Che dal ceppo di Jesse fuor rampolla, Il sasso onde sgorgò l'acqua al gran tocco, Di Gedeone il rugiadoso vello, E l'orto chiuso, e il sigillato fonte, Tutto espresso in lei vide, ed adorando Al Signore suo Dio levò le palme: Come l'altro Gioseffo allor che uscito Dalla cisterna pria, dal carcer quindi, Sall tant'alto che obbedia l'Egitto Ai cenni del suo labbro, e sol del soglio Si riserbaya Faraon la gloria.

Oh chi può dir la veneranda Sposa Come ei pregiasse allor! come ei piangesse Di tutta gioja nel mirar quel vivo Sacrario del Signor! — Taci, o mio carme, Che ad affetti sì santi è scarso il labbro, E sentirli sol può, se mondo, il core.



#### CANTO SECONDO

#### ARGOMENTO.

Nascita di Gesà Cristo. Lodi della Religione Cristiana.

Già le settanta Settimane il giro Misterïoso avean compito, e adulta Era la quarta Monarchia. Sui vanni Già si libraya il giorno onde presaga L'aquila de Profeti, in Dio guardando, Cantava, e l'eco ripetea suoi canti Dai fonti del Giordano al mar d'Asfalto: « Rorate, o cicli, e voi piovete il Giusto, Nubi, e l terra il Salvator germogli, E nasca insieme la giustizia ». Il giorno Della promessa che moleca de primi Parenti il lutto nell'esiglio. E udilla Rinnovellata nel fermato accordo Dal labbro stesso dell'Eterno il prisco Patriarca, che pronto al divin cenno Il monte ascese, alzò di zolle un'ara, E di-legne a quell'ara un rogo impose, Poi sul figlio unigenito, sul figlio Dato a' tardi suoi anni, il brando ignudo, Per immolarlo in olocausto, strinse Senza esitar: ma nol permise Iddio, Che cimentar sol ne volca la fece,

(v. 22)

25

E un arrête a vittima s'elesse.
Isacco udilla, e il buon Giacobbe, e l'alto
Liberator del popol d'Israello
Che faccia a faccia favellò con Dio,
Ed il leon di Giuda, il re de forti,
E de' Yeggenti risuono su' plettri
Per ogni etade. L'immortal promessa
Che incarnato usciria nel mondo il Verbo,
Vero Dio, ed Uom vero, e solo Cristo,
Che a noi, col ciclo ricomposti in pace,
In retaggio daria l'empirce soglie.

Ma in qual tempo adempissi? E tu, superua Mente che règgi delle genti i fati, Ed a'tuoi fini arcanamente volte Le mortali vicende, ergi ed atterri Popoli e schiatte, la possanza e il nome Doni e togli agl'imperj, e dell'umana Sapienza le vie guardi e deridi, Con qual ordin d'eventi e con quai norme In che man posto avevi allor la terra?

Libera Roma si fa servo il mondo; Cesare Roma a sè fa serva. El cade Vittima a libertà; ma non risorge Libertà da quel sangue. A servil giogo Parato il collo ha la gran donna. Augusto Nemici, emuli, infidi, abbatte, ancide, E del romano impero arbitro fatto, Chiude il tempio di Giano. In pace tutto Il mondo posa. . . ed ccoo nasce il Cristo Al terminar de' secoli prescritti. Una pace profonda, e un solo impero Che tante unisse e si discordi genti Sotto un solo poter, pria che le unisse Del vero culto l'ameroso amplesso, Fu d'Iddio la grand'opra oude più ratta Si spandesse tua popoli la fede; Quando versato dell'Agnello il sangue, Ei manderia, del sacro legno armati, A handirla i suoi fidi in ogni clima, Parlando per lor bocca il Santo Spirto.

Da Borca ad Austro e dal mar Indo al Mauro, Fra tutte genti iva suonando un grido Che in diverse favelle e in mille forme L'immago ripetea d'un re, pessente Sopra ogni re, d'un vinciter pietoso, Che in oriente da virgineo fianco Verso que' di spuntar dovria, celeste Prole ventura a rinnovar la terra, E a risarcir l'umana stirpe, afflitta 🕾 Per colpe antiche, e dal primier suo stato Tristamente caduta. Oh salve, eccelso Re che a tua legge sopporrai la terra, Legge d'amore, di giustizia e pace! Te nunciaro i Profeti e le Sibille. E il buon cantor de' Paschi al trïonfale Tebro questi insegnava incliti accenti, Il cui senso a lui stesso era mistero : « Ecco già vien l'ultima età; già nasce Un nuovo ordin di tempi, che dell'oro I lieti regni raddurrà. Novella Dall' alto ciel progenie a noi già scende, Sotto cui fiorirà più bello il mondo. E delle nostre scelleranze spersi Fin gli ultimi vestigi, dal suo lungo

Terrore alfin si scioglierà la terra ». O desïato dalle genti! colmi I tempi or son; che più t'indugi? ah vieni Tu Dio, tu il Forte, il Consigliere, il Padre Del secolo avvenir, tu l'Ammirando, Di pace il Prence; tu che al grande impero Non hai confini , e in sempiterno regni! Già le sante aspettanti alme de' Padri Del tuo venir senton la gioja, e tolta In man l'arpa de'salmi, inni festivi Scioglie il gran Veglio che pastor fanciullo In Terebinto al Filisteo gigante Rompea l'orgoglio, e del Signor poi unto Danzava all'Arca innanzi. Ah vieni, vieni, Vero Sole, il cui giorno è giorno eterno! Tu di morte le tenebre ricaccia Nel tristo abisso, e vinto il Serpe antico,

L'atro velen, che in noi versò, disperdi.

Cesare Augusto, data pace al mondo,
Farne il censo ordinò. Dal Tago all'Istro,
Dagli scogli d'Ibernia al Tracio flutto,
Pronta Europa obbedì. Da' Tingitani
Lidi, sonanti di ruggiti, all'Istmo
Che parte dalla Siria il verde Egitto,
La rassegna de' popoli si stende
Per l'Africa ritrosa; e umil l'accoglie
L'Asia, da' campi ove fu Troja, al corso
Dell'Eufrate, confin de' Parti al regno,
E da' ghiacci Meotici alle aduste
Sabbie in cui l'onda Rubra il furor perde.
Chè tutto allor Romano il civil mondo
Era, e di Roma il fren mordean tremanti

I re che ancor chiudea l'immenso impero. Venia ciascun nel libro a nome scritto, D'ogni ctà, d'ogni sesso e d'ogni grado, E in Palestina, ove per tribi e schiatte Distinto il popol gia, suo nome a porre Traca ciascun nella città d'ond' era In origine uscita la-sua stirpe.

Piega il fronte alla legge anch' ei Gioseffo, E sè togliendo a' Nazareni alberghi, Del selvoso Taborre gl'imminenti Gioghi lascia a sinistra, e per le piagge Che già fur date in ferme stanze a' figli D' Issacar, di Manasse, d'Efraimmo, E di lui che a Giacob nacque l'estremo Ed il più dolce amor ne fu, nei seggi Illustri entra di Giuda, e ver Betlemme, La città di Davidde, il piè rivolge, Meta del suo cammin; ch'egli del ceppo E della casa è di Davidde. Seco Managara Vien compagna la casta Verginella, Feconda il grembo del celeste frutto, Ch'ella pur dal regal ceppo discende Dell' Isaide. A' Betlemiti colli Dava partendo il sol l'ultimo addio. Nè de' suoi rai più si tingcan nell' oro Che le vette supreme, allor che l'alma Coppia ivi giunse. E il vespertino fiato. Molcendo il fronte di Maria, parea In sua favella dirle: « Oh salve, o eletta, Teco è il Signor »! Ma già del parto fatti S'eran maturi i dì. Betlèm felice. Cui di tanto natal data è la gloria,

# (v. 150) Canto secondo

I ginecel, le tirie lane appresta, E gli assirj tappeti, e i pepli coi, Per ricever la Vergine, al materno Onor propingua. Ma che scerno! un loco Pur manca ove ricovrin peregrini L'intatta sposa e il vecchiarel custode Nell' ostello comun! Breve spelonca, Presso alle porte, nel dirupo aperta ( Nè conto è ben se da natura, forse Sapevol dell' evento, o da' celesti Spirti, o da man mortal), dove talvolta Suol notturno raddur gregge od armento Il mandrïano, a lor tra l'ombre porge Ruyido asil. L'i sull' ignuda terra, Senza doglia o languor, come ha concetto Serbando illeso il virginal suo fiore, Del portato divin Maria si scioglie, Ed il Messia nel mondo espon. Non d'ostro O di bisso ha le fasce il Re degli astri, O di gemme contesta aurea la cuna, Ma di poveri panni lo rinvolge La Genitrice, e sopra fien palustre Che fu rifiuto delle mandre al pasto, Priva com'è d'ogni miglior conforto, . Nel presepio lo adagia. In sì vil loco Posa Colui che in grembo al sole ha posto L'abhagliante suo soglio! Al parto augusto Non gli Arcangioli stessi esser presenti L'eterno Padre consentì, geloso Della virginea maestà; ma volto A quel di lor che alla pudica Ancella L'alto messaggio un di recò, lui manda

Imbasciator del ciclo in sulla terra Ad annunciar che la sua Prole è nata, Nato è'l Uom Dio che il mondo salva. Accolti Sul dorso a'poggi ond' ha Betlèm ghirlanda , Ne' paschi all' aere aperto eran pastori Che facean le vigilie della notte A guardia di lor gregge, Il ciel ridea Tempestato di stelle, e sgombro il verno Da nuovo april parea, Mentre l'arcano Festeggiar di natura in quella notte Contemplan essi, e lo 'mperchè non sanno , Coronato di gigli le lucenti Chiome, e spirante odor di paradiso, S'offre a' lor occhi il Messaggier celeste, E lo splendor di Dio li cinge intorno , Si che ad ognun corre per l'ossa un gelo. « Date bando al timor , soavemente L'Angiel lor disse : ad annunciarvi io vengo Novella tal che colmerà di gioja Il popol tutto. A voi quest' oggi è nato Un Salvator, ch' è il Cristo del Signere, Nella città di Davide. Ed il segno Ven pergo: un fanciullin ne'panni iuvolto Voi troverete, e posto in un presepe ». E immantinente all' Angiolo s' unio Di celeste milizia immensa schiera. Che laudavano a Dio, così cantando: « Nell' eccelso de' cicli a Dio sia gloria. E pace sia sopra la terra agli uomini Di buon voler ». Celestïal melode-Che d'indi innanzi per l'eteree volte Di mille arpe al tintinno in suon festivo

Senz' alcun mezzo eccheggerà. Le vie Ricalcan poi dello stellante Empiro Le angeliche falangi; e omai de' paschi E delle gregge immemori, i pastori Si van dicendo l'un coll'altro a prova: « Andiam sino a Betlemme, e veggiam l'alte ... Maraviglie che a noi far manifeste Si è degnato il Signore ». E mosser ratti, E giunti all'antro di Betlemme, in questo Maria, Gioseffo, ed il Bambin, giacente Nel presepio, trayar. Con sacra festa I semplici pastori al ciel diletti De' lor rustici carmi empion lo speco Ed il nato Messia con umil fronte E cor devoto adorano. Li mira E nel tacito petto i gaudi accoglie La Vergin Madre. Alle lor cure agresti Riedon quindi i pastori, Iddio lodando Ed esaltando la sua gloria. E intanto Miri odorate germinar le rese Presso alle nevi, e i rivi scorrer latte, E stillar mele i tronchi, e della notte A scorno, in ogni ramo i desti augelli Di lor concenti rallegrar le selve. Più non use a sentir canzon d'amore. Nasce il Cristo in Betlemme, ed è compiuto

Nasce il Cristo in Betlemme, ed è compiuto
Il vaticinio che uscirà di quinci
Il Dominante in Israello. Nasce
Quando il popolo ebreo, ligio servendo
Al cesareo voler, muto confessa
D'aver perduto libertade e regno,
Al yenir del Messia segno prefisso.

Nasce in un antro, degli armenti albergo, Ed in vil greppia è posto il re del mondo, Onde umiltate l'uom superbo impari', Nè povertà dispregi, e il detto intenda : " Orna dunque il tuo talamo, o Sïonne, Ma d'umiltate e povertà lo adorna ». Rivelato ai pastori è il buon pastore Che a cercar vien le sue smarrite agnelle, E dar la vita del suo gregge a scampo. Primi a vederlo, ad aderarlo primi, Sono i pastor, perchè mostrarsi ai hassi Pria che agli alti gli giova, acciocchè nullo Di sua carne si vanti al suo cospetto. Ma un Angiol è che lo rivela, un Angiolo Sfolgoreggiante d'alma luce, e un coro Di Angeli a lui s'aggiunge, e scioglie un inno Di gloria a Dio Signor, che in terra mise Il gran Verbo del Padre, sempiterno Col Padre, e lo splendor della sua gloria, Squallida ienebria, luce che abbaglia, Poste a rincontro per divin consiglio A dimostrar come spontanea è quella, Ouesta ingenita a Dio. Miseria e gloria L'una per l'uom , l'altra per Dio ; figure Della doppia natura del gran Figlio, Del mondo creator, che servil corpo Vestir degnossi nel virgineo grembo Per liberar la carne con la carne. Chè immortale e impassibile qual Dio Qual uom soltanto egli patir potea Per satisfar giustizia, e a noi, redenti Colla sua morte, dar l'eterna vita

r sw Congl

Edi

1

Es

ì.

hi

A' D

C

E

Nel proprio ciel dove in eterno ei regna. O grotta di Betlemme, che al nascente Sir di grazia e salute i poverelli Incunaboli or porgi, irta ed incolta, Di bruti oscuro asil! Verrà poi giorno Che di d'aspri e fini marmi ed auro Splenderan le tue mura, ed ordin lungo T'irraggerà di sempre ardenti lampe, Dono di regi , e maestoso un tempio , D'alte colonne e rari intagli adorno . Tetto ti fia. Nol miri già? Con pia Destra lo innalza la devota madre Del magno Imperador, che in Campidoglio Primo brillar farà qual astro il segno Del gran riscatto, e d'altre grotte fueri Trarrà i credenti, e i lor misteri, e l'ara Di fiori immarcescibili ricinte . E del sangue irrorate degli eroi Che col sangue mercar del ciel l'acquisto. Gloriosa falange! Ei nel vessillo Pon la croce e trionfa. Un sol tramonta, E su gl'idoli manda il raggio estremo : Risorge, e sul ciglion de sette colli Vittorioso il Labaro saluta. Chè dalle catacombe al trono il varco Opra è d' un punto, quando è surto alfine ... Il di segnato nell'eterna mente Alla pace de' fidi ed al trionfo Della Chiesa, universa Arca novella Che alle genti redente apre il suo grembo, E durerà quanto durar dec il mondo. Con un capo visibile qui in terra.

E su nel cielo un invisibil capo, Cristo che la comprò col proprio sangue, E in lei si piace qual sua sposa e figlia. Nell'itale eittà devota usanza Vuol che al tornar del più festivo giorno, Giorno felice in cui la luce è nata , Nata è la pace e la sua gloria al mondo, Ogni anno in ogni casa s'apparecchi Con muschio, con allori e con mortelle, E con leggiadre pinte immaginette Spettacolo infantil, rustica scena, Ch'esprima quel natal. Quivi tu scorgi Una capanna, e in basso aperto un antro, Disfavillante di mirabil luce. Gioseffo v'è col suo baston fiorito. V'è Maria, tutta bella e tutta dolce, Amor deli'alme, Verginella Madre, E il Pargolo divin che steso giace Su poca paglia. Un asinello e un bue, Tra' quali è fama ch'ei nascesse, stanno Accanto a lui. Di rai l'amabil fronte Cinto ha il bambin Gesù, Nell' alto sorge Stuol d'Angeli che cantano a Dio gloria In cielo, e pace in terra. Tutt'intorno Per gran tratto di colli e prati e boschi . Effigiati sulla breve scena . Miri pastori e pastorelle in atto Di recar agnelletti e latte e burro E tortorelle in dono al nato Infante, Che a tutti par con vago atto sorrida. Devota usanza del presepe! a scherno

Non vi sia chi ti prenda, o che il mio verso,

### (v. 342) Canto secondo

In tua laude, qual basso e vil derida. Se de'superbi tu sei fredda all'alma, Che cal? per lor non sei. Tu de'fanciulli Sei pio desir, cara lusinga, e ad essi Ne'tenerelli cor più vivo imprimi Ouell'amor di Gesù che la pietosa Madre in essi stillava in un col latte. Gesù bambin! Tutta dolcezza suona Il tuo bel nome, E quanti, adulti fatti, E nel sozzume delle colpe avvolti, Aggravarsi sentendo in sul lor capo Di Dio la man, non rammentar que' lieti Giorni infantili, in cui lor cura amata Era ornarti la culla, e dal materno Labbro imparata, balbettar la prece Che ti suona più accetta, e i tristi falli Cancellando col pianto, e il cor pentito Volgendo a te che volentier perdoni, Non riportàr sullo smarrito calle L'errante piè, dalla tua grazia scorti? Gesu, tesoro ove ogni ben s'accoglie, L'adorarti è soave, ed il tuo culto Tempra l'alme a mitezza ed a mercede. Gesù , sostanza dell'eterno Padre . Tu che sei primo ed ultimo e supremo, E morto fatto sei, ed ecco vivo Ne' secoli de' secoli pur sei : Osanna a te, vite divina ed alma Che di vitale umor nutri la terra. Vero pane dell'alme! Osanna, osanua, Santificante e Redentor; p: tenza E saggezza di Dio! padre e tutela

Dell' uom! Con quali a te più cari nomi Invocarti poss' io, Lume del mondo, Pontefice e Signor, Maestro e Duce, Che de' tuoi regni ci mettesti a parte?

Ma non sol pei beati eterni seggi, A noi dischiusi, è benedetto in tera Il tuo nome, o Gesu. La tua venuta Più gentil fece il mondo; più leggiadro Fece il viver civil. Cadder gli osceni Idoli che s'avea scelto a figura L'Angue superbo. Ammutoli la voce Bugiarda degli oracoli. Disparve L' esecrazion de' sacrifizi, spesso Contaminati d'uman sangue. Estinta A man a man si dileguò la trista Schiavitù, che corruppe il viver prisco De' popoli più colti. Alfin più mite La giustizia nel ciel trovò sua fonte, E i suoi rigor temprò col tuo perdono. Tua immagine divenne il poverello; Si aprir gli ospizi per l'infermo. Sacra Fu la ragion di vedove e pupilli. Libertà vera sulla terra emerse Ed uguaglianza: chè ugualmente sacra Al monarca e al hifolco, al grande e all' imo, Fu la tua legge. Unica e cara legge Di fratellanza, di concordia e pace, Anzi di amor, di solo e invitto amore; Amor di Cristo, e de' fratelli amore; E tutti dichiarati a noi fratelli Gli uomini d'ogni lingua e d'ogni schiatta, D'ogni color, d'ogni fortuna e parte.

### (v.4 06) Canto secondo

Ah, quando il di verrà, divin Fanciullo, Dolce Gesit, che tutte fian le genti, A cui tutte del par recasti il dono Della salute col tuo sangue, accolte Sotto il santo segnacol dell' Agnello Immacolato, e moveran concordi Nelle tue vie con incorrotto spirto? Come fia bello il mondo allor! Già spente Veggo sparir le inique guerre; ogni o ma Della prisca barbarie e della media Rasa è dal mondo; di servaggio e feudo Scorderanno sin l'aure il suon sinistro: Mite il comando fia, spontanea e cara L'obbedïenza, Di lavoro e pane Avrà copia il meschino, e l'orgogliosa Opulenza, piegando a te la fronte, Spanderà suoi tesori a far men aspra Della plebe la sorte. I fanciulletti Della cenciosa troveran novelle Madri in alte matrone, accolti in tersi Asil di carità, dove a lor menti Si darà cibo di saviezza, misto A mondo vitto, Le scienze e l'arti , Inspirandosi in te, che il vero sei E sei la luce, produrran feconde Portenti ignoti a'secoli vetusti ; E sulle vie di ferro e sulle navi Alate dal vapor, sino agli estremi Del mondo volerà la tua parola.

E quando mai più s'appressò quel giorno Che in questa etade? Ecco che già vacilla Il serto in fronte aga Islamiti. Il turpe

Error di Brama che a viltà condanna Intere caste, già s'ombrò d'ecclissi Sopra il Gange natio. Di Budda i sogni , Che ripongon nel nulla ogni contento., Più sestegno non han che negli editti Degl' imperanti e nelle inique scuri Che di novelli martiri col sangue Bagnan dell' Asia i divietati regni. L'idolatria che di leggiadri carmi Fea ne' miti di Ionia amabil velo A sue laide empietà , come ombra o sogno Dileguessi dal mondo. Alza le corna, È ver, tuttora il Feticismo, sconcio Mostro che tien de' popoli più rozzi Le menti, senza lume, avvolte in folle Culto di draghi e tigri e rocce e tronchi: Ma la sola ragion basta a fugarlo, La ragion che n' è guida al tuo vangelo. E che in un col vangel corre or la terra. Già l' Africa sen terge; un' ombra appena Nella gemina America n'avanza; E l'isole cui cinge l'Oceàno Che Pacifico è detto, ergon la croce Sui giocondi lor lidi, ormai disgombri De le immagini oscene e i riti orrendi E degl' infandi umani pasti, in mezzo Alle danze selvagge e ai ferini urli. Per ogni piaggia si diffonde il lume Dell' Evangelio. - Ah tu, Gesù pietoso, Perchè i seguaci del divin tuo segno Non accordi tra lor? Perchè divisi Dalla tua Sposa, in cui salute è solo,

#### (v. 470) Canto secondo

Lasci smarrirsi nell'error cotanti
Popoli illustri per ingegno ed arte,
Per leggi ed armi? Ah splenda alfin l'aurora
In cui quanti si fregiano del nome
Di adorator di Cristo, umil la fronte
Curvino al vero, e di pietà compunti
Al mirar le tue piaghe ed il tuo sangue,
Della Chiesa s'adunino nel grembo!
Taccia l'orgoglio, cessi il vile oltraggio,
Resia, scisma abbian fine, e vegga il mondo,
Fatto un ovile d'ogni scabbia terso,
Sola una greggia sotto un sol pastore.



## CANTO TERZO.

## ARGOMENTO.

Circonoisione di Cristo. Adorazione de' Magi. Purificazione. Fuga in Egitto. Strage degl'Innocenti.

L'ottava alba spuntò. Giusto la prisca
Legge fu circonciso il divo Infante,
D'umiltade alto esempio! E fur le stille
Che di sangue gli trasse il rito antico,
Le primizie che offerse al divin Padre
Il divin Placator, che tutto offrirlo
Dovea poi nel gran di dell'olocausto;
Maraviglia d'amor che con assidua
Armonia van cantando le superne
Intelligenze che governan gli astri,
E n'odon l'eco prolungarsi in terra
Ne'vegliati silenzi della notte
Le agitate dal Nume alme de'Santi.

Di quel rito a tenor, mentre vermiglia Del novel sangue era la selce acuta, Il nome a'figli s'imponea. Nomato Ei fu Gesù, come a Maria prescritto L'Angiolo avea, pria del concetto. Augusto Nome che più del folgore celeste Tremar fa le potenze dell'abisso, Ma che soave come effuso unguento Le fide alme consola. Invitto nome Che la salute esprime, e che l'apporta A chi l'invoca con amor, con fede, E con ferma speranza; arra felice Di virtit, di mercè, di pace e gioja; Tre volte santo ed adorabil nome, Al cui suon sovr'a' cardin d'adamante Del Paradiso s'aprono le potte.

Da Roma imposto alla Giudea, regnava, Al tempo che Gesù nacque in Betlemme, Erode Ascalonita, a cui di Grande Adulator die nome il servil gregge Che di vanti mentiti empie le corti. Del maltolto poter con man gelesa Stretto il freno egli tien. Ma chi sua sorte-Inviduar potria ? Pallide larve Turban suoi sonni. Ora è una dolce sposa La gentil Marianne, Allor che notte Regna in alto silenzio, ombra dolente Ella, ma tutta radiante ancora De' cari vezzi onde vivendo apparve De' vaghi orti d'Idume il fior più vago, Gli vien dinanzi, e la sanguigna scure Che le recise il niveo collo, accenna, E sclama: « Iniquo! fida sposa io t'era, E falsamente sospicante, a morte Tu mi dannasti. Or la tua pena sia Amarni sempre, e piangermi, e saperti Che sin dentro il sepolero io ti detesto ». Ella scompar. Lingo un drappel succede

Di giovani, di adulti e di vegliardi, Disdegnosi fantasmi! E un d'essi, Ircano Cui sul sacerdotal petto discende Folta candida barda, a lui « Tiranno! Grida, noi mira, noi gli estremi prenci Siam del ceppo Asmonèo, schiatta dei forti Che Israel liberar, purgaro il tempio, L'efod vestir, tenner dei re lo scettro, Per lunga età, gloria di Giuda e amore; B nci tutti hai tu spenti in varie fogge, Con diversi tormenti, ingiusto e truce. Godi, chè del regnar tutte sai l'arti: Ma il tuo popol t'abborra, e da quel sangue, In che smorzi le trame, escan novelle Trame ad ogni ora, Entro tua reggia istessa Con perpetuo ruggito erri discordia , Ed il rimorso con viperea rabbia Ti strugga il cor, mentre il crudel sospetto Con te siede e cavalca e veglia e dorme; Insino al dì che da maggior delitti Contaminato, a diri vermi in preda Doni il Signor tue sozze membra, e senta La tomba istessa di tue spoglie orrore ».

Così regnava Erode, ed al tramonto De' suoi giorni correa, quando ecco intorno Per la regal Gerusalemme un grido Suonar, che narra giunti in essa i Magi, Nè ben sa dirne il donde, il quando, il come, Il numero e il poter. Chi grave afferma Che tragittà l'Eufrate, il piè movendo Di Persia, ove ancor vive alta memoria Del profetar di Danïello. Un altro

Li trae dai regni onde di Saba venne La gran reina al saggio re. Contende Un terzo, e vuol sian d'una gente istessa E d'una setta con quel sifamoso A' tempi di Moise antiquo mago, Baladm che predisse in Oriente, Sorgerebbe una stella di Giacobbe, Mistico tipo del Messia promesso, Del nascente mattin fulgida stella.

I Magi intanto, per Sïonne errando, Con ingenua favella e cor sincero Chiedendo van: « Dov'è quegli ch' è nato Re de' Giudei? In Oriente vista Noi abbiam la sua stella, e a queste piagge Venuti siam per adorarlo ». — Erede, Che tremar sulla fronte il regio serto Sente ad ogni aura e vacillargli il soglio Sotto alle piante, in cor si turba al suono Di queste voci. Rio stupor lo ingombra; Ma l'arti usate non obblia. Saperne, Innanzi tutto, il ver gli giova. I sommi Interpreti a tal fin ne' penetrali Della reggia egli assembra e di solenne Pietade in atto, dove nascer deggia Il Messia, chiede lor. Tutti ad un grido, " In Betlemme », rispondono. E, " Tu stesso, Soggiunge di quel coro il duce antico. Giudica, o Re, se mai più chiari accenti Sul labbro mise de' suoi vati santi Lo spirto del Signor. Le note ascolta Onde il profeta ne cantò: « Non sei No, tu Betlemme, la men nobil terra

Tra le città ch'ornan di Giuda il regno; Uscirà dal tuo sen , terra felice, Il condottier che con amabil verga Reggerà la mia gente d'Isiaello ». Erode allora, a sè chiamati i Magi Secretamente, indagator solerte Da lor raccoglie il tempo, il loco, e l'ora In che apparsa a'lor occhi era la stella, Poi sì chiude il parlar: a Vers'austro giace , Di qui non lunge, una città, da' monti Fasciata in giro. Lei chiamar Betlemme E città di Davidde i nostri padri, Perche i natali ci vi sorti. La culla Del magno Re promesso ad Israello Posta è colà da'sacri carmi. Ad essa Itcnc adunque, e fate attenta inchiesta Del regal parto, e lui trovato, lieti Nunzj a me ne venite, ond'io pur anco Condur mi possa ad adorarlo ». E tanto Con l'infinta dolcissima favella E col sembiante asserenato ad arte L'odio occulta e il furor ond'ebbro ha il seno-Che presso a lor fede ci s'acquista. I Magi, Udito il Re, si dipartiro, ed ecco Scesi appena di Solima dai colli E giunti al fonte che de' Magi ancora , A memoria del fatto, il nome serba. La stella che avean visto in Oriente. Novellamente agli occhi lor risplende, Ed in ciel li precede, insin che giunta Sulla grotta ove posa il Fanciulletto, Si ferma, e immobil resta. A sè dinanzi

Con tanta gioja mai non vide il porto Necchier che tra gli scogli e la tempesta Preda infelice si credea dell'onde; Con tanta gioia nen rimira il figlio, Che con bacio improvviso al sen la stringe, Madre che spento lo sentì ne' campi-Della battaglia e molle ancor di pianto Ne reca il ciglio; come a' Magi il petto Giubbila a quella vista. Ecco già tutti Del lungo ler peregrinar gli affanni Scave obblio ricopre. In quello speco (E ben l'addita il dimorar dell' astro) Giace il Re delle sfere in terren manto. Pieni di bei pensier, di bei desiri, Essi recan nell'antro il piè devoto, Ed ivi in braccio di Maria, sua madre, Perla non tocca, intemerato fiore, Trovan l'Infante, e il suo splendor gli aggiorna; Chè intera in sè la deïtade il Verbo. Fatto mortal racchiude: l'uman velo La copre, e non l'asconde. A terra il fronte Prostrano i Magi, e nel Bambin celeste, Lungo argomento alle profetic'arpe, L'apportator della bramata pace Con puro affetto adorano. Pascendo Indi le luci nel beante aspetto Ch'è sospiro degli Angeli, e gli eburni Scrigni schiudendo, de' tesor custedi. De'lor doni gli porgono l'offerta. Oro ed incenso e mirra. Un sogno poscia , Che dal ciel vien, dotti li fa del crudo Macchinar del tiranno, onde ad Erede

Celando l'orme, per sentier diverso Fan ritorno a lor terre in Oriente. Mirabile a ridir! da suol remoto I sapïenti della terra accorrono Ad adorar devoti un pargoletto. Poveramente in una stalla accolto, E gli offron oro, incenso e mirra in dono; A Dio l'incenso, al Re de' regi l'oro, E all'uom la mirra. Il Re de' re, nascendo , Dagli Angioli ai pastori, e dai pastori A'Giudei vien nunciato, ed una stel la Ne insegna il nascimento a'più lontani Popoli d'Oriente. E fur que' Magi Primizie delle genti, convocate Tutte al regno di Cristo, e della nostra Fede primizie. Peregrina stella Che li guidasti, e che la fede accenni, Dalla gran culla alla gran tomba ah sempre I nostri passi, risplendendo, guidat

Più di lucida fonte, che di roccia

Zampilli, pura era Maria; più pura

Di giglio nato entro le spine ell'era,

E più del mite raggio che le selve

Imbianca, e pinge in vivo argento il mara

Mentre senz'onda in notte estiva tace;

Senza labe ella ognor, vergine sempre,

Claustro intatto ove Dio sol ebbe il varco.

Pur de'materni di giunto il prefisso

Dalla legge vetusta al farsi pura,

La tutta umil piega la fronte al rito,

E portando con sè due tortorelle,

Povero don ma d'innocento mano,

Ella e Gioseffo a Solima ed al Tempio Recan Gesù per presentarlo a Dio. Era a que'giorni in Solima un canuto Veglio, per nome Simeone, un giusto Che Dio temeva, e con accese voglie Aspettava il conforto d'Israello, Il Cristo del Signore. Il Santo Spirto, Che il visitava, gli avea in cuor predetto Che morte non vedria, se co' medesmi Suoi occhi in prima non avesse ei visto Il Promesso alle genti. Internamente Spirato, al Tempio ei tragge. Ed in quel punto Che atteggiata d'amor l'inclita Madre Offre al ciclo il gran pegno, in fra le braccia Egli sel reca, e lo contempla e gode. Il pianto del piacer per le senili Gote gli scorre, e a Dio rendendo gloria, In questi sensi snoda il labbro al canto.

« Deh lascia, Signor mio, girsene omai
Il servo tuo, pien di letizia, in pace,
Come già promettesti. Ecco che visto
Han gli occhi miei quel ch'io veder bramava,
Il Salvator che tu mandasti, il segno
Del gran restauro che innalzar ti piacque
Al cospetto de' popoli, la vera
Luce che tutte illuminar le genti
Debbe, e che d'Israèl sarà la gloria.
Ora il tuo servo, o Iddio, licenzia in pace ».
Ei Gioseffo e Maria poi benedisse;
E a lei ch'ora i bei lumi al cielo ergea,
Or li posava su Gesù, ricolma
D'amor, di maraviglia, e di contento,

Volgendosi il buon veglio, « Ecco, le disse,

Che costui fia rovina de' superbi, E risorger farà chi iu lui s'affida. Ad empj e crudi strali ei fia bersaglio. L'alma tua stessa, la tua candid' alma

Trapassata sarà da rio coltello , Perchè di molti cor si disasconda

L'imo concetto, e in luce emerga il vero ».
Egli si tacque, e della vergin Madre
( Per cui squarciossi del futuro il velo

In quell'istante e il ciel gli arcani aperse)
Agli sguardi s'offri gli acerbi affanni,
L'onte, gli strazi, l'amarezza e il lutto,
Un di scrbati al suo Figliuol diletto,
E flebilmente sospirò; ma tosto,
La vittoria scorgendone e il trionfo,
Il ciglio screnò, giol di santa

Il ciglio serenò, giol di santa Gioja, e al Signor nel grato cor diè laude.

Di Solima nel Tempio una pur v'eta Antica Profetessa. Anna avca nome. Nell'età sua più verde ella sett' anni Visse col suo consorte, a cui fanciulla S'era sposata. Orba di lui rimasta, Ad ottanta quattr' anni avca condotto Sua vedovanza. Fuor del Tempio il fianco Mai non trava a, e notte e giorno a Dio, Orando e digiunando, ella servia. Or costei, sopraggiunta in quell'istante, Anch'ella del Siguor canto la gleria, E nel fanciullo il Salvator promesso Riconoscendo, ne tenera discorso A quanti eran colà che fidi in core

D'Israello aspettavano il riscatto.

A tutti i riti dell'antica legge Satisfatto in tal guisa, il buon Gioseffo E Maria col Bambino in ver Betlemme A tornar s'apprestavano. Quand' ecco L'Angelo del Signore in sogno apparve A Gieseffo, e gli disse: « Alzati, sorgi; Prendi il fanciullo e con sua madre fuggi. Fuggi in Egitto, e là t'eleggi stanza, Fin che altri cenni io ti riporti. Erode Il pargol cercherà per darlo a morte ».

Umida e fosca ancor sedea la notte Sul volto della terra, allorchè il divo Messaggier, le dorate ale battendo, Sen tornava d'un volo al ciel natio, Lieto dell'adempito alto comando. Sparve dagli occhi di Gioseffo il sonno In quell'istante; alla sua sposa ei disse Della fuga l'avviso, e in un con ella E col Bambin, senz'altro indugio porre, Prese la via che ver l'Egitto mena.

Come vulcan che sotterrance fiamme E sassi liquefatti in alto scaglia, Fin dall'imo tuonando: a gran torrenti Scende la lava, e d'ignei solchi i fianchi Riga del monte, indi s'avvalla e strugge Senza rattento ville e borghi e bionde Messi e vigneti, e giunta al mare in seno, Pugna coll'onda, e or vincitrice or vinta, In nero scoglio ivi s'ammonta, orrenda Vista al nocchier; tal il superbo Erode Che da'Magi schernito si conobbe,

Di rabbia avvampa; e si dihatte e stride Com' angue suol cui passeggier percosse A mezzo il corpo con fischiante verga E il ruppe, non l'ancise. Arde negli occhi Il rio tiranno, ed inaudito scempio Divisa tal, che nè Satanno istesso Ardito avria di consigliarlo, ed alto Sarà stupor delle perdute genti, Non che de' petti umani in cui s'annida, Posto dal ciel, dolce pictoso affetto. Egli in Betlemme e nel paese interno La sua strage mandò. Quanti eran bimbi Di maschil sesso in quelle parti, ei tutti Dal secondo anno in giù, commise al ferro Senza mercè. « L'universale eccidio . Tra sè dicea, non men che truce, stolto, Certo ravvolgerà questo novello Re ch'è nato a'Giudei, come de'Magi Rivela il dir. Che importa a me, che a mille Cadan teste innocenti, e corra a rivi Il sangue pueril? pur ch' io mi svella Questa spina dal cor, che monta il resto »? Disse, e il tutto ordinò. Schiera d'armati. Gente avvezza ai misfatti, ed a cui duce È il protervo Trifon, che al proprio figlio, Se di tanta empietà verace è il grido, Il proprio ferro un di cacciò nel petto Per servire ad Erode, in ver Betlemme Ecco s'avanza, mentre a mezzo il coiso La nemica del di dal negro carro Il sonno colle tenebre diffonde. Nè più s'ode fragor fuor che dell'acque

Precipiti cadenti dall'alpestre Balza, o de'rami dal notturno vento Scossi in metro lugubre. Alfin non lunge Dalla città giunta la ria coorte, Piega a manca, s'inselva, e slega gli otri Colmi di vino, e ne tracanna e sguazza, Per aggiunger l'ebbrezza e il furor cicco Alla nativa immanitade e al lungo Uso d'opre ferine. Appena il cielo Indi biancheggia, e non ben vinte l'ombre Cedono al giorno, entra-le mura e coglie Nel sonno ancor le sventurate madri. Di que'ribaldi la mannaja e l'azza Rompon le porte, ed in terror trasmutano La domestica pace. Essi di grida L'aure assordando, corron ratti ai talami, E in quelli, o presso a quelli, furibondi I pargoli ghermendo, d'innocenti Ostie fan lordi i focolar tranquilli. Altri in culla è trafitto, e del suo sangue Empie le fasce in cui traea bei sonni; Altro è scannato sopra il sen materno Da cui succia la vita. Un bambinello Dalle poppe è divelto : incontro a un muro Orribilmente sfracellato, ei versa Dalla bocca infantil col sangue il latte. A quello, schermo con le braccia e il petto Fa la madre così che a trucidarlo Altra via non ritrova il manigoldo Che lo spegner d'un colpo e madre e figlio. Tutto è scompiglio, orror, gemiti ed urla, Nulla val contra i crudi o prece o pianto

Od offerta di doni o di riscatto. Gavazzan nell'uecidere, e lo scempio Allo scempio gl'infiamma, In simil foggia Tigre digiuna ch'entro chiuso ovile Balzò d'un salto, con gli artigli e i denti Imperversando, strazia e sbrana e strozza Le inermi agnelle, e il ceffo e l'ugna d'atro Sangue s'intride, pè dall'ira posa E dal macello sin che tutto a morte Messo il gregge non ha. Tal cruda ancide La masuada di Erode, Esterrefatte. Quai timide colombe a cui di falchi Stuol rapace sovrasta, o quai novelle Agne che visto abbian di luni stormo. Fuggon le madri per deserti campi, Si caccian nel più folto delle selve, Si aggrappano sul vertice de' balzi. Co'lor Lamboli in braccio, o al collo appesi, O recati in un cesto. Entro ai selvaggi Burgoni si rimpiattano, o nel fendo Si rintanan degli antri, e timor nullo Han dell'ombre, de'mostri e degli abissi, Del sol, del gel, dell'acre tristo e greve, O di lamic o di draghi, Amor di madre Che può temer per sè, quandó salvezza Cerca al suo figlio? Ahi sventurate! indarno Voi studiate il fuggir. D'Erode i messi Non son costor? Qual di leoni un branco Che assalito ne' paschi abbia un armento. Si mira alle sue fauci alcuna torsi Tremebonda giovenca, i peli arruffa, E flagellando colla coda i fianchi,

Corre a ghermirla, e il mal tentato scampo Sol ne irrita il furor: non altramente I masnadier dell' Idumeo tiranno Cacciando van le Betlemite madri Di qua, di là, di su, di giù, ne' boschi, Nel pian, nel monte, per burrati ed antri; Le raggiungon, le afferran pe'capegli; E bestemmie eruttando dall'immonda Rocca, divelti alle lor braccia i bimbi, Con lo stocco e la daga e'l ferreo guanto Spengon sugli occhi lor l'amata prole. Nè sazi ancor dell'efferato scempio, Insultano il dolor, beffan le lagrime Delle infelici cui pur ora han tolte Il caro frutto che portar nel ven tre, Che nutrir del lor latte, e che di baci Coprian pur dianzi, ed ora, ahi fera vista! Quai disennate inondano di pianto. Che frammisto col sangue il suolo irriga. A migliaia così perir gl'infanti In Betlemme, e ne'colli e poggi intorno. Ed adempissi il vaticinio: « In Rama S'è udito un grido, ed un compianto, e un alto Ululato, Che fia? Rachele è dessa. Che piange i suoi figliuoli: ella conforto Non vuole alcun, però ch'ei più non sono ». Ma in mezzo a tante ed indistinte morti, Efora bella ed infelice, il tuo Nome ben merta che all'obblio si tolga.

Da qual cor, che d'nom sia, d'Efora il caso Un sospir non trar:à? Nel fior degli anni, Dellà beltà sulla più fresca aurora,

Vedovella opulenta ella vivea. E degli affetti suoi tutto il tesoro Avea posto nell' unico suo figlio, Frutto d'un dolce e troppo breve imene, Vezzoso fauciullin che all'anno appunto Allor giungea. Nell' apparir de' primi Sgherri d'Erode ella destata s' era, E dell'eccidio avvistasi, sottratta S'era a'lor occhi, in fondo a cupa valle Riparando, ove spesse ed alte canne Tessean cintura ad uno stagno. Ascosa Tra quelle canne, a quello stagno in riva, Efora col bambin sola si stava, Palpitando affannosa, manel petto Affogando i sospiri onde le stesse Aure conscie non far del suo ritiro. Ahi lassa! a che ti valse quel solingo Recesso e il tuo silenzio e la tua speme? Colà pur fosti, o misera, scoperta Da un sicario d'Erode. Era costui Giovinetto guerrier, dal rio comando Tratto al diro macello, e non per anco Dall'arte cruda e dagli osceni esempli In fondo al cor compiutamente guasto. Egli obbedia, la man tingea nel sangue Degl'innocenti, ma un dover credea L'empia sua crudeltà. Di Gioazzarre Portava il nome. Efora appena ci scerse Dentro le canne col bambin, la spada Snudando, corse a lei. Colla sinistra Abbranca il pargoletto, e colla destra-S'apparecchia a colpir. - « Ferma, gli grida Efora, e cade a'piedi suoi. Risparmia Questo fauciullo. Deh mi guarda; bella Me il popol dice: di lanosi armenti E di pingui oliveti e campi apriebi, Ricca son io: questa mia destra io posso Cui mi piace donar: salvami il figlio, E tua sposa io sarò. Dal periglioso Mestier dell'armi ti trarrai: congiunti Noi felici vivremo, e se in Betlemme Puoi del crudo signor temer lo sdegno, Io le greggi e le mandre e gli oliveti E i campi venderò per girne teco Agli orti di Damasco o in altra piaggia Che più l'aggradi, a viver di securi »,

Ella disse, e le lagrime pioventi Sulle sue gote di pallor dipinte, Illeggiadrian quel giovin volto, e al core Di Gioazzar s'aprian pictosa via. Onde commosso ci pur, « Rimanti, disse, Vedovella gentil, madre amorosa, Tra questi giunchi. Orme d'umano passo Qui non v'ha, fuor le nostre. I mici compagni Disvïarne saprò. Tornate l'ombre, Me col favor dei lor silenzi amici Oui tornarue vedrai. Della tua destra Il dono accetto, e a questo pargol vago Ch'ami cotanto e che al tuo seno io rendo. Per mertarmi il tuo amer, voglio esser padre. Ma per ar.a un amplesso or tu mi dona ». E in così dir, delle suc braccia il fianco Alla invan reluttante Efora cinse, E d'un bacio chicdea tergerle il pianto.

Ma la pudica il raffret.ò, sclamando : « Se vuoi che ne'tuoi detti io ponga fede, Deh non voler rapir ciò che concesso Dalle nozze ti fia. Delle tue braccia Scioglimi il lato; la tua man mi porgi E questo sia della promessa il pegno ». Del giovane guerrier la man robusta Strinse la destra dilicata e bianca D'Efora, avventurosa che al suo figlio Coll'immolar sè stessa i giorni serba. Di Gioazzare per le venc scorre Di tenera letizia un senso ignoto. Ed a lei grida: « Tu mia sposa or sei ; Il vegliar sopra te, sopra il tuo figlio, M'è soave or dover, sacro m'è dritto: Deh qui aspetta, o mia sposa, il mio ritorno ». Disse, e gli sguardi, fitti in lei, ritegno Gli feano al piè ch' indi volea ritorre: Ma il rio Trifon, dell'empia schiera il duce, Gli era alle spalla. Ei tutto udito avea, Tra le canne celato. « Ecco la sposa Chea te conviensi, de'fellon la morte », Gridò l'iniquo, e gli cacciò nel dorso Sino all'elsa la spada. Il giovin cadde, E, morendo, assai men di sè gli calse, Che di lei che lasciava. - Lui non pianse Efora; chè tremar dovea pel figlio, Prima sua cura, unico affetto, Ahi lassa! Dal terror trapassata era al contento In un istante, ed al terror lei reude, Senza più speme, un altro istante! - A lci Con derisor sogghigno in truce aspetto

Trifon rivolto, « Or via, le disse, stanco Danimazzar bambinelli omai son io: Se in vita ami restar, tu stessa il tuo Bambolo uccidi ». - E sì dicendo, il ferro Tien levato su lei. Non si confonde, Non si smarrisce, nè ricorre al pianto, Nè scende ai preghi Efora allor. D'invitto, Ardor le bolle il petto, e lieta in volto, « Io t'obbedisco », a lui risponde, e ratta Ver lo stagno s'avvia, come volesse -Scagliar dentro quell'onde il figlioletto. Ma giunta all'orlo, lui sull'erba pose , E col capo all'ingiù lanciò se stessa In fondo all'acqua, e vi trovò la tomba: Chè immantinente quel melmoso fondo Nel tenace suo limo la rattenne. Ne più, nemmen cadavere, fuor parve.

Alto ribrezzo per la prima volta , Se non pietà, strinse a Trifone il sangue: Soffuscar le sue luci; altrove i passi Barcollanti ci recò, su quella spouda Dimenticando non ucciso il figlio Che col riso conoscere la madre , Per lui estinta, ahi non dovea più mai!

Questa ch'io tolsi agli Abissini carmi Storia d'incerta fè, deh trovi almeno Iu qualche ciglio una pietosa stilla, Che lamentando d'Efora la sorte, Terga l'error del finto al ver commisto.

Ma voi, santi Innocenti, oh qual vi cauta Inno soave di Gesu la Sposa, Che fa suonar di queste note il tempio! « Salvete, o flor de'Martiri, che appunto Sul limitar della gioconda vita L'empio persecutor di Cristo ancise, Come il turbine fa delle nascenti Rose. Di Cristo vittima voi prima, Tenero gregge d'immolati agnelli, Innanzi all'ara stessa o e v'aspetta Il ferro micidial, semplici e gaj Co'serti ite scherzando e colle palme Ch'eterno a voi saran nel ciel decoro. Gloria, o Signor che nato sei di vergine, Col Padre insieme e col tuo Santo Spirito, Gloria a te sia ne'secoli de'secoli ».



# CANTO QUARTO

## ARGOMENTO.

Ritorno dall' Egitto. Gesù ritrovato nel Tempio. Battesimo e predicazione di s. Giovanni. Battesimo di Cristo. Cristo digiuna ed è tentato nel deserto. Principio del pubblico Ministero.

All'ombra di bel platano sedea, Due tratti d'arco dall'Egizia Menfi, La Vergin Madre, e il già spoppato Infante, Gioja del cielo e della terra amore, Sui ginocchi reggea. Quinci non lunge, D'una limpida fonte al mormorio Su'cui lucidi umor piacevol rezzo Palma antica stendea, tra'fiori e l'erba Il casto Sposo, sua fidata scorta, Molli sonni dormia. Nel divin Figlio Confitte essa tenea le luci amanti, E parea dir: Se al tuo venir crollaro Gl'idoli dell'Egitto, e questa terra La presenza sentì del suo Signore, Deh perchè tu che 'l puoi non ci rimeni . Alle piagge native e ai dolci colli Di Palestina? - E il Fanciullio che intende Della Madre il pensier, le tenerelle Mani al volto le stende e la vezzeggia

Soave si ch'ogni parlar n'è vinto, E co' lampi degli occhi, e col bel viso Che serenar può i nembi ed a'mugghianti Flutti dell'Ocean render la calma, Sembra che a lei risponda: Il tuo disio Dunque si faccia: in ogni tempo, o dolce Madre, appagar ogni tua brama io voglio.

Questo muto parlar tra lor seguia, E in quel punto Giosesso esce dal sonno, Ed a Maria sen vien: « Diletta sposa, Ei dice; il tutto appresta. A noi far tosto Conviensi in terra d'Israèl ritorno. L'Angiel mel disse in sogne. È morte Erede D'orribil mal, giusto di Dio castigo. Gir securi possiam ». - Ribacia il figlio, Tinta in ostro d'amor, fiamma negli occhi, La Genitrice, e in un balen s'accinge A seguir col bambin l'antico sposo Ver la terra de'padri. Al suol profano Ove templi ed onor, ministri ed are, Han piante e belve e mostri in numi eretti, Culto nefando! non un solo addio Manda il santo suo labbro. Eppur memoria Di lei perenne serberà quel loco Ov'ebbe albergo, e sacra fia la fonte In che lavar del Fanciullin le fasce. Come è più fama, ella solca. Gli addita Del Menfitico Nil sul destro lido A'pellegrini l'Islamita istesso, Che ad onta degli error cui giace in braccio, Vergine Madre di Gesù lei crede. Così, senza indugiar, dal verde Egitto,

Fecondata dal Nil terra famosa, Che dell'alte piramidi si vanta E de'monti scavati in tombe adorne, E di maravigliose arti scpolte, Peregrinando e'si partir. L'adusto Varcan deserto che a levante giace Del fertil Delta, e passan l'umil fiume Che torrente d'Egitto è nelle sacre Carte nomato, e l'Idumèa trascorsa, Di palme altrice, per novel consiglio Dato a Gioseffo dal celeste messo Salutan di lontan Gerusalemine, E nel suol Galileo rifisse l'orme, Gli aridi colli e la fiorita valle Di Nazaret riveggono, e la fida Stanza primiera, e s'adempì l'arcano Grido: « Verrà la prole mia d'Egitto »: E il vaticinio: « Ei Nazaren fia detto ».

Breve e oscura città, ne'Galilei Monti sepolta, senza nome eistoria Eriallor, Nazarette, ed il torrente Che ti lambe con l'onda il piè sassoso, Più noto era di te. Ma qual v'ha spiaggia Barbara sì cui non sia giunto il grido Della tua fama, dacché fosti stanza Del Salvator? Ecco di fulgid'arme Corruscar la tua valle, e de'tuoi poggi L'eco il suon rimandar della ferrata Ugna d'alti destricri. Oh qual s'avanza Eletto stuol di cavalier di Francial Sorge tra lor, qual pioppo a salci in mezzo, Quel Re possente che vestì la croce

E strinse il brando a liberar la tomba. Nè Dio gliel consentia nel suo secreto, Benchè tre volte imperturbato i flutti Rivarcasse, di nuove armi ricinto, E moria nell'impresa, e de'celesti Nel coro or si letizia. In sulla carne Un cilicio recando, alle tue mura, O Nazarette, ed ai tuoi sacri ostelli, Ignudo il piede, ei salirà: del santo Cibo si ciberà nel tuo gran tempio, Ch'Elena ergeva, e con devoti passi Visiterà, preci mescendo e pianto, Pianto d'amor, fervide preci, i lochi Ove umanossi il Cristo, ove fu tratto Per gittarlo dall'alto, ove celossi Per cessar de'nemici e l'ira e il danno, Chè l'ora per lui giunta ancor non era. Ma l'umil casa ove nel vergin grembo Di Maria, per virtù del santo Spirto, Spoglia umana vestia l'éterno Verbo, Or colà più non è. Sull'ale a volo Da Nazarette ai Lauretani colli (Così narrava la pietà de'padri) Di lor man la recâr gli Angeli a' giorni Che tutta in preda all'infedel ricadde La sacra terra che gli avea divelta De'guerrier della croce il forte braccio, Quando Goffredo, il pro'campion di Cristo, Espugnate di Solima le torri, Adorò la gran tomba e sciolse il voto. O santa casa, ove l'Ebrea fanciulla Al divo Messo rispondea: « Si faccia

(v.116)

Il suo voler, eceo di Dio l'ancella »; Una gemma or tu sei de'nostri lidi: Di te s'adorna Italia, e il desioso Pellegrin vien da lunge a venerarti, E i portenti veduti in tela pinti, Incisi in marmo, elligiati in auro, O dal pergamo uditi, alle nathe Sponde tornando, pio racconta e crede.

Nella persona e nel vigor frattanto Il Fanciullo crescea. Di sapïenza Ricolmo egli era, e del superno Padre Cura e delizia. Alla regal Sïonne, Ivano ogni anno i suoi parenti, i sacri Riti di Pasqua a celebrar. Varcate Ch'ebbe del dodicesmo anno le soglie, 'Andovvi anch'ei Gesù, da lor condotto Alle pompe festive. I sette giorni Degli azzimi trascorsi, a'Solimiti Colli il tergo essi dièr con tutto il folto Stuol de'pii pellegrin, Ma non sen tolse Il fanciullo Gesù, nè ch'ei si fosse Scompagnato da lor, punto s'avvide Gioseffo ne Maria, che in quella frotta Di ritornanti, ove in distinta fila, Come antico volea patrio costume, Moyea questo e quel sesso, ivan disgiunti, E l'un l'altro credea che seco avesse Il Giovinetto, E non veggendol quindi, Pensar che fosse coi compagni, e tutto Il di seguir lor via, Sopra la terra Con l'ombre e con le gelide sue stille Scese poscia la notte, ed essi giunti

Al diversorio ove prendean lor posa I pellegrini, e fatta inchiesta attorno, Nè lui troyando in fra l'amica schiera, Tremor freddo gli assalse, il pianto a rivi Selcò lor gote, ed un'amara notte Vegliår ne'lagni e ne'singulti. Appena Rosea nunzia del dì l'alba poi sorse, Sollicitando gli amorosi passi A Solima e' tornar per girne in traccia. Strade e fori e crocicchi, e i popolosi Atrii e le logge, e i più solinghi canti, Di Giosafatte la propinqua valle, E il monte degli Ulivi, e il sacro fonte, Cercan, frugano in van. L'ansia lor cresce, E gemon sì com'usignuol cui tolti Dal nido i dolci nati abbia rapace Man d'immite bifolco, Invan cercanti E sospiranti invan la terz'aurora Li coglie, e par che dellor duol pietosa In viola si tinga, Al Tempio alfine Volgono il piè, già d'ogni speme scossi Di ritrovarlo. E quivi, oh maraviglia! Come al mattin chi guarda il ciel, tra gli astri Mira primier quel che la luce apporta, Ne'penetrali il veggono. Ei sedea Tra i dottor della legge, e udia ler detti. E di domande gli stringeva, e tutti; Rapiti al suon de'giovenili accenti, Lieti plaudendo, e da stupor commossi, Il saper ne ammiravano, ed il senno Nelle risposte. Al rivederlo, il passo Mal frenar sa la Madre; a quella volta

Corre amorosa, e « Deh, mio figlio, esclama, Perchè fatto ci hai sì? Mira, tuo padre Ed io ti cercavam, colmi d'affanno ». E a rincontro Gesù: « Perchè cercarmi? Non sapevate come in ciò che spetta Al Padre mio, convien ch'io vegli ed opri »?

E del Padre celeste egli intendea Nell'arcano responso. - A Nazarette Poi con lor venne, e gli obbedia sommesso, L'augusta man che diede il moto agli astri, Nel lavoro adoprando, e al buon Gioseffo Che dal popol creduto era suo padre, Porgendo aita nel fabbrile incarco. Sole tra nubi ascoso, egli sì visse Fino ai sei lustri a tutto il mondo ignoto.

L'ascia e la sega egli opra in umil sorte Per confonder degli uomini l'orgoglio Il Figliuol dell'Eccelso, e tanto esempio Ne porge d'umiltà che in grazia porla A' più alteri dovria. Col farsi abbietto Sol può l'uom sublimarsi alla verace Grandezza, e côr de'sommi onor la palma. Voi lo sapeste, o glorïose squadre De'Santi, che accerchiate il divin soglio, E a Dio cantando l'immortale osanna Fate eccheggiar l'empiree volte. Svelto Da'vostri cor fu il superbir protervo, E l'amor di voi stessi in voi si tacque. Cenere e polye innanzi a Dio vi feste Ed innanzi a'mortali, e vide Iddio L'umiltà vostra e v'esaltò ne'cieli.

« lo ten prego, o Signor, ten prego umile,

Gedeone sclamò, dimmi in qual modo Dilivrar Israel poss'io dal giogo De'Madianiti? Il vedi ben, la mia Famiglia è di Manasse la postrema, Ed il minimo io son nella paterna Casa ». E il Signor, « Teco io sarò, rispose , E i Madianiti metterai per terra Come se un sol guerrier fossero i mille ». Umiliossi Ezechia, nè su lui venne, Ne sopra Giuda, del Signor lo sdegno: Umiliossi pur Ninive, e fu salva : Umiliossi Israello, e di Giuditta, Infiammata nel cor dal Santo Spirto, Armossi il braccio a liberarlo. Iddio Ai superbi resiste, ed agli umili Dà la sua grazia, L'umiltà dell'alma È il gran cammin della celeste gloria.

Ma già, caste fanciulle, e pii vegliardi, Sacerdoti, guerrier, madri amorose, Cultor decampi, plebe industre, e quanti Porgete amico ascolto al canfo ond io Fo risentir della mia Dora i lidi (E si sciorre il potessi appresso all'acque Del bel fiume che bagna la celesto Gerusalemme!) ecco da noi già lunge È Paringo infantil dove a ogni passo Fiorian candide r. se e bei giacinti, Dolci viole, e vividi amaranti; Ove angeliche cetre e agresti avene S'udian miste suonar; dove la bella Sopra ogni bella Genitrice il casto Latte porgeva alle celesti Jabbra;

Ove sin pe' fanciulli in sul materno
Petto svenati dal crudel tiranno,
V'era un inno di festa. Ecco or deli'alto
Ministerio levarsi i di solenni.
Dal suo ritiro esce Gesù. La nuova
Legge a bandir, dalle figure il velo
A rimuovere ei vien. Vinta natura
Da'suoi portenti, il suo Signor confessa;
Data è la carità per base al tempio,
E a'poveri appartien de'cieli il regno.
Più gravi note ormai ricerca il canto,
E dell'arpa Davidica le fila
Rendono un suon che nuovi spirti infonde.

Una voce rimbomba nel deserto, Voce che sclama: « Apparecchiate, o genti. La strada del Signor ». Ecco si mestra Il suo for er. Voi n'esultate, o rive Del Giordan, che da gli antri e i gioghi seeso-Ove il Libano ad euro ha i lembi estremi, Di Galilea forma il gran lago, e quindi Tutto della Giudea rigando il regno, Cade nel mar che dall'asfalto ha nome: Il mar del sale, il mar del piano, il mare Dell'erïente, il morto mar, laguna Le cui acque, di sale e solfo pregne, Non concedono agli alberi il soggiorno Sulle lor rive, e dove armento o gregge-Mai non estinse la sua sete, orrendo Stagno ove il vento mai non forma un'onda,.. Ove alcun pesce mai non guizza: densa Nebbia maligna gli fa tetro cinto, E di Dio vi sta sopra la vendetta,

Che a Sodoma e Gomorra, in lezzo avvolte D'iniquità, mandò l'ultrice fiamma, Poscia in quel lago ne sommerse il loco. Voi del Giordano ah n'esultate, o rive Sempre famose, che vedeste l'onde Del vostro fiume far ritorno al fonte Quando l'arca il varcò, sul tergo alzata De'sacerdoti. A ben maggior portento Spettatrici vi serba il Dio che fece Voi e quell'acque, ove a tuffar se stesso Verrà tra breve, d'umiltate in segno, L'umanato Signor. Aura che spira Di Paradiso scuote già le fronde A' sicomori, a'cedri, a'terebinti Che del fiume l'umor pagan con l'ombra, E dagli antri muscosi esce un concento Che il suo venir da lunge ancor saluta.

Su quelle rive adunque, e non gran tratto
In distanza da Gerico il cui forte
Cerchio di mura ruinò qual polve
Al clangor delle trombe d'Israello
Che Giosuè guidava, ombra del Cristo,
Giovanni si posò quando a'solinghi
Balzi Ebroniti, e agli antri in cui fuggia
Fin l'immago del fallo, angiol terrestre,
Ed a'lunghi silenzi il tolse l'alta
Chiamata del Signor, ch'infra le genti,
Lucifero miglior d'un miglior sole,
Comparir gli ordinò. L'anno era quello
Che da tre lustri del romano impero
Il fren reggea Tiberio, e tra gli scogli
Di Capri seppellia gli orgi lascivi,

Il terror, le sevizie. E la Giudea,
In romana provincia altin ridotta,
A un ministro di Cesare obbedia.
In Galilea frattanto, e in altre terre
Del gran regno Davidico disfatto,
Col nome di Tetrarchi avean lor seggio,
Ligj a Roma, tre prenci; Erode l'uno,
L'altro Filippo, ambo d'Erode figli,
L'uccisor dei bambin; Lisània il terzo.
Caifa era il Pontefice, ma seco
Autorità ponfical tenea
Anna, suocero a lui: chè il tempio istesso
Fatt'era degli onori empio mercato.

Una voce rimbomba nel deserto, Ed è la voce di Giovanni; scritto Siccome fu, « Per apprestarti il calle, . : Manderd l'Angel mio che ti precorra ». Penitenza egli intima; chè vicino De'cieli è il regno. Apparecchiate, o genti, La strada del Signor: s'empian le valli, Si dibassino i monti, i sentier terti Retti sien fatti, e s'addolciscan gli aspri. Ei viene, ei viene, il Salvator! Voi tutte Genti, il vedrete. Chi 'I bandisce è all'opra, Ecco l'araldo! Irsuta veste ei porta, Col pelo ordita de'cammelli, un rozzo Cinto di cuojo gli circonda il fianco; Non disseta il suo labbro altro che il fonte. Di locuste si pasce, e di silvestre Mele, cui fabbricăr l'api ne'cavi Tronchi o nel fesso delle rupi. Ad esso Dai campi, dai casali, e dalle ville

Il popol corre. Ei nella limpid'onda Del Giordan li battezza; essi lor colpe Gli confessan piangendo. I falsi e gli empj, Che d'ipocrito vel coperti il fronte, Vengono a lui, con torvo ciglio sgrida, E li garre così: « Viperea schiatta, Come fuggir di Dio sperate l'ira, Sozzi d'iniquità? Se in cor v'alberga Pentimento sincero, or via rendete Di penitenza degni frutti, Indarno, Abram, direte dentro a voi, ci è padre; Io dico a voi che Iddio da questi sassi Può suscitar figli ad Abramo. Or ecco Già degli alberi al piè la scure accenna; Qual albero più vuoi che di buon frutto Dator non sia, reciso a terra andranne, E fia scagliato entro le fiamme ». - Intorno Al Precursor s'addensano le turbe, E gli chieggon pregando: « Or deh, c'insegna, Che far convienci »? Ed egli a lor: « Chi due Ha vestimenti, d'un ne faccia copia A chi nudo ne va. Lo stesso adopri Chi di vitto ha dovizia ». In cotal foggia, Come di nube fecondanti stille, Piovean di carità dolci parole Dal labbro di colui che precedea L'alto di carità divin Maestro. E a pubblicani ei l'equità, l'onesto Ai guerrieri apprendea. « Non ei sarebbe Il Cristo » ? il popol disse. Ed egli: « Il mio Di penitenza è sol battesmo: quegli Che dopo me verrà, di me più forte,

### Canto quarto

(v.372)

È tal, che degno non son io di sciorre Il nodo pur de'suoi calzari. Egli, egli Voi col battesmo laverà del Santo Spirto e col foco. Il ventilabro ei regge Nelle sue mani, e farà monda l'aja, E il suo grano accorrà nol suo ricetto: Ma le paglie arderà, dandole in preda A foco inestinguibile ». - E con questi Detti accennava al gran giudizio, quando, Giudice giusto nel venir sccondo, Sopra le nubi in maestade, Cristo Da'buoni i rei, dal gran l'inutil paglia Disceverati, alle sideree soglie Quei condurrà, questi alle fiamme inferne Gittcrà maledetti, e i divi spirti Canteran del gran Re l'eterno impero.

Un dì, nè mai ne cesserà memoria Per rivolger d'età, del bel Giordano Scender ecco alla sponda un uom d'eccelse Sembianze, Egli era nel trigesim'anno: Viril belta gli risplendca nel volto, Nelle membra incolpabili, nell'oro Del crin che intonso gli scendea sul collo, Nel mento adorno di decente onore: La maestà sul fronte gli sedea, Ogni moto ed ogni atto cra in lui grazia, Ma grazia veneranda ehe rispetto Imprime allor che più de'cor s'indonna. Sull'arco di sue labbra, iri di pace, Erra un santo sorriso, e ne'suoi lumi Disfavilla un amor che si diffonde Divinamente in ogni petto. E debbo

Forse io nomarlo? Delle genti il Lume Col suo proprio splendor si manifesta. Al comparir di Ĝesù Cristo, il cielo Si fe' sereno, spirò fresca l'aura, L'allodoletta si librò sull'ale E die gloria al Signor: s'accese il lido D'allegro lume, e un fremito discorse Sulla faccia dell'onde, che ogni impura Particella smettendo, i lor cristalli Lucidi e tersi con gentil susurro Apparecchiar per abbracciarlo. Ei scese Pari alla turba in sulla spiaggia, e volto A Giovanni, che il Divo in lui repente Riconoscendo, osseguïoso il piede Ritirava, e stendea supplici palme, « Io ne vengo, gli disse, al tuo battesmo ». E Giovanni a rincontro: « Oh che mai parli? Io son che il salutevol tuo lavacro Chieder ti deggio, e a me tu vieni » ? - « Lascia Per or si faccia, e di giustizia tutto, Come a noi si convien, l'ordin si adempia », Gesù rispose. E quegli umìl cedendo Al sovran cenno, il battezzò nell'onda Del Giordan che il suo Dio nel grembo accolse, E sacro fiume in ogni età fia detto.

O bel Giordano, a tanto onor degnato,
Qual fiume della terra, più superbo
Per lungo corso o copia immensa d'acque,
O pel valor delle bagnate genti,
Emular ti potria, benchè tu scorra
Breve cammin, con minor onda, stretto
Tra rivo anguste, or di predoni albergo,

Sin d'ombra ignude? Non la Neva o l'Istro O il Tamigio la Senna o il Reno o il Tago O il Po, nè'l Tebro stesso a cui rimasto, E a dritto ben, di trionfale è il nome : Nè il Nilo o il Negro, di cui l'un la fonte, . L'altro asconde la foce; o il Volga, posto Quasi confin tra due del mondo parti, Od il Figlio del Mar che dal deserto Di Cobi uscendo, l'ampia C na irriga; Non l'Enessè, l'Irtisco o l'Indo o il Gauge, Di sconci error segno al Bracmano, o quelli, Nell'emisfero a'prischi nauti ignoto, Che al gemino Ocean quasi novelli' Mari portando, gli fan guerra e scorno, Il Sanlorenzo, l'Orenòco, i fiumi . D'Argento, delle Amazzoni, o di strani Nomi al verso ribelli. Alle tue sponde, O fiume ebreo che ue'fu zaci argenti :-Riflettesti di Dio l'umana immago, Dal Carro all'Austro, e dall'Occaso all'Orto Verranno a stuoli i pellegriu, bramosi D'attuffar le lor membra entre il tuo seno; E tue linfe recate a'più remoti Climi, de'prenci un di saran lavacro Nel battesmo di grazia a cui fia dato Nel bel regno di Cristo esser sigillo A'suoi seguaci, e di salute porta : Rigenerante, innovator lavacro, Ov'entra immonda l'alma, e pura n'esce : Onda sacramentata, al ciel diletta, Che i doni infonde in noi del Santo Spirto Ed eredi ci fa d'eterna vita.

Uscì Gesù tosto dell'acque, e orando Stava, quand'ecco in alto aprirsi i cieli, Ed in forma di candida colomba Scender di Dio lo Spirto, e sul suo capo Posarsi; ed una voce uscir dal cielo Che dice: « È questi il nio diletto Figlio, In cui tutto ho riposto il mio contento».

Trema, o terra, ed ascolta. Ecco l'eterno Padre favella, e dell'eterno Figlio, In uman vel per riscattarci avvolto, Fede egli rende. Ecco l'eterno Spirto, Da cui nasce ogni gioja, ogni conforto, Starsi presente con visibil forma; Rivelato anche ai sensi almo mistero! Somma possanza, somma sapienza, Sommo amor, tre persone ed un sol Dio. Triade immerial, ed unità primiera, Beata luce! te sull'alba canti, Te nel merigge, te col di che muore Tutto il creato, e di tue laudi il suono Per ogni età con degno onor rimbombi.

In quel confin della Giudea ch'e volto Contro oriente, e alpestre giace e scabro Del Morto Mar vèr le salmastre arene, Sorge un deserto di montagne, un tristo, Selvaggio, ermo, scosceso, orrendo loco, Che tuttor ha di Quarantània il nome. Quivi Gesh, tratto dal Santo Spirto, Dal Giordan lontanandosi, s'accolse Contemplator solingo, e quivi stette. Quaranta gioni. E Sàtana il tentara, E colle fiere egli vivea. Di cibo

### (v.500) Canto quarto

Interamento ei si negò restauro Pei dì quaranta e le quaranta notti, E finalmente si sentì bisogno Di terren vitto, e il Tentator gli venne Allato e disso. « Se di Dio sei figlio, Muovi un accento, e questi sassi in pane Si muteranno ». - E a lui Gesu: « Di solo Pane non vive l'uom, ma d'ogni accento Ch'esca di bocca a Dio ». - Rapillo allora Il Démone, e recollo in sulla vetta Del gran tempio di Solima, e « Se figlio D'Iddio se' tu, gli disse, ecco di quinci Scàgliati al basso; perocchè sta scritto: In cura de' suoi Angeli ei t'ha posto, . Ed affidato alla lor guardia, ed essi Colle lor mani ti faran sostegno Onde alcun sasso non t'offenda il piede ». E Gesù replicò : « Scritto è pur anco , Non tenterai il tuo Signore iddio ». Novellamente il Démone di eccelso

Novellamente il Demone di eccelso Monte in eima lo estolle, e da quel colmo Tutti gli mostra della terra i regni E la lor gloria in un girar di ciglio, E in tai sensi ragiona: « Tutti questi Regni che scerni, io ti darb: sovy'essi Universa porrò la tua possanza, E ti farò d'ogni lor gloria dono, Perchè dati mi furo, ed a cui voglio Darli poss'io, pur ch'al mio piò tu caggia, E che m'adori », — Allor Gesta gli dissa: « Yanne, o Satanno, persechè sta scritto-Adorcrai il tuo Signar- Iddio,

Lagrangia Com

Ad a lui solo servirai », - Qual fugge Vïator che sull'alpe una di neve Frana immensa rotarsi e diruparsi Mira sul calle ov'ei s'inoltra, e il vento, Mosso da quella, già lo fiede in volto, E lo scroscio ei già n'ode e la ruina, E di spavento imbiancasi; tal fugge A quegli accenti, da terror percosso, Il caduto dal cielo Angiol rubello Che in lui sol sespettando il divin Figlio, Volca porlo a cimento, e farsi certo Se desso egli è. Ma sen fuggia ravvolto Nel dubbio ancor; nè cesserà pur sempre Dal muover guerra al Giusto, e co' terrori, Con l'onte ed i tormenti la costanza Ne tenterà, de' suoi seguaci il braccio Usando, e l'odio, allo scoccar dell'ora Che fia data alle tenebre la possa: Ora solenne, in cui menar trionfo Spera l'Inferno, e n'è il trionfo rotta. Eterna rotta, e senza fin vergogna, E strida e pianto e inenarrabil doglia.

Poscia che vinto il Tentator disparve,
A Gesù s'accostarono i celesti
Angeli, e um'lli gli si fer ministri.
Elli, se lice al ver mescer gioconde
Idee ch'altri cantò, sulle lor braccia,
Fatte suo carro trionfal, dall'alto
Di quel ripido monte entro il frescoso
Grembo il recar d'una fiorita valle,
Ove devoti gl'imbandir la mensa,
Seiogliendo al Divo intorno inni di laude

E di vittoria. E forse il cibo istesso, Di che cibossi, dalla Vergin Madre Era apprestato, e lo portàr gli Spirti A restaurar la sua digiuna spoglia; Chè vestito egli avea la mortal carne Con le sue debiltà, tranne la colpa.

Giovanni intanto, dal giudeo deserto Sgombrando, a Betabàra il fianco trasse. Oltre il Giordan ver tramontana, Ei quivi Nel predicar perseverava, Ed ecco D'orator del Sinedrio a lui venirne Scelto drappello a dimandar s'egli era Il Cristo, Ei, « No », rispose, - « Elia sei forse »? Ouei replicar .- « Nol son ». - « Dunque il Profeta Sarai »?-« Neppur ».-« Ma chi mai se' tu dunque? Dirlo ci e forza a chi c'invia; favella: Di te che parri »? - E a lor Giovanni - « Io sono La voce di chi grida nel deserto: Raddirizzate del Signor la strada, Come disse Isaia.». - Di sacerdoti E di Leviti era il drappello, e tutti De Farisei seguivano la setta: Setta austera, ma ipocrita, che al motto Della legge aderia, non allo spirto, E nido di superbia era il lor petto. « E perchè tu, non Cristo, e non Elia, Non il Profeta, doni altrui battesmo »? Sclaman costor con dimandar novello. « Io battezzo nell'acqua, allor soggiunge . Giovanni: ma tal v'ha che stassi in mezzo A voi, nè'l conoscete; ed esso è quegli Che dopo me verrà, di me più forte,

Cui non son degno che il legame to sciolga De'calzamenti ». - E quei gli dier le spalle: Chè forse a sola insidia era il messaggio.

L'altro mattin Giovanni, a sè venirne Gesù scorgendo, al popolo col dito L'accenna, e sclama : « Ecco di Dio l'Agnello! Ecco del mondo chi il peccato toglie! Questi è colui del quale io dissi : viene Tal dopo me, ch'è più di me, perch'era Prima di me: nè'l conosceva io punto; Ma son venuto a battezzar nell'onda Acciò fosse ei palese in Israello ». E ripigliò: « Lo Spirto io scender vidi Dal ciel quasi colomba, e soffermarsi Sovra il suo capo. Ed egli m'era ignoto: Ma chi mandommi a battezzar nell'onda, Quegli su cui vedrai scender lo Spirto Dal cielo, e soffermarsi, egli è quel desso, Mi disse, egli è quel desso che nel Santo Spirto battezza, Ed jo ciò vidi, e guindi Testimonianza ne rendei solenne Ch'egli è il Figliuol di Dio ». Tacque il Battista. Precursore ed Apostolo e Profeta Fatto ad un tempo, anzi maggior di tutti I Profeti ei medesmo: chè soltanto Veder da lungi e prenunziar sull'arpe Il Sole di giustizia, il Re venturo, Fu conceduto a' Vati d'Israello, Ma lui conobbe sin dal sen materno Giovanni, e meritò terger coll'acqua Quel che del mondo ogni ria macchia asterse, E designar coll'indice l'Agnello

(v. 628)

Cho col sangue lavò le nostre colpe.

Manifestato ad Israello è il Cristo.
Il dolee, puro ed innocente Agnello,
Dichiarato di Dio Figlio diletto
Dalla voce del Padre; e su lui steso
Ha l'ale di colomba il Santo Spirto.

Ha l'ale di colomba il Santo Spirto. Eco dell'insegnar s'apre l'aringo, E i discepoli accorrono al Maestro, Quai cervi sitibenti a nuova fonte Che di rupe spicciò. Gesti gli accoglie, Gli pasce in cor della celeste manna, Ed a Simon trasmuta il nome in Pietro, Che la pietra poi fia della sua Chiesa.

Sposa di Dio, Chiesa di Cristo, eletta Vigna se' tu, colomba unica e cara, In cui tutto il suo amor pone il suo Sposo. Contro di te non vineerà vittoria L'oste d'abisso. Dall'un mare all'altro I rami allargherai pianta felice. Nuova Gerusalèm; città fondata Sulla giustizia; nave invitta e forte, Che cinta ognor di nembi e di tempeste, Secura ogner passeggi i flutti! Bella Più delle tende che spiegava il saggio Re d'Israello; da Dio stesso adorna Di nuriali arredi; alta colonna

Di veriti; face, al cui raggio, sgombre Dal terror de' perigli e della morte, Cammineran le genti; inelita duce A cui portan dinanzi il gran vessillo Di Cristo Re dodici Pari, e tigne In vivo ostro la stola il sangue sparso Da miriadi di Martiri, e al cui cenno Si schierano in battaglia innumerevoli Legioni di Santi! Alba nascente Eri allor tu, quando il Giordan ti vide Sul suo lido spuntar; ma già trascelta Eri dal Verbo a illuminar la terra Siccome Sol, poi che del tronco instrutta Su cui redenta fu d'Adam la stirpe, Accolto avresti in sen l'avvivatrice Fiamma del Santo Spirto. Oh salve, salve, Terrestre Sol, del Sole eterno immago, Fisso è nel ciel che non vedrai l'occaso Fin che sciolgansi i secoli in faville.



### CANTO QUINTO

#### ARGOMENTO.

Risurrezione di Lazzaro. Indi racconto de fatti anteriori.

Nozze in Cana.

Prima Pasqua. - Venditori cacciati del Tempio. Nicodemo.

La Samaritana.

Il figlinolo del Regolo.

Prima pesca miracolosa, o vocazione di Pietro. Andrea, Giacopo e Giovanni.

La suocera di Pietro ed altri risanati.

Tempesta calmata. Incarcerazione e decollazione di Giovanni Battista.

Già l' quarto anno volgea che l' divin Lume A soddisfar per noi quaggiù disceso Nell'uman velo onde lo cinse amore, Di Palestina discorrea le piagge Insegnando sua legge, e di portenti Le terre empiendo. Era con esso il coro De suoi dodici Apostoli, e l'eletto Stuol de fidi Discepoli. A lui presso S'affollavan le turbe, disceso Di vederlo e d'udirlo, Amabil come Sopra l'erbe appassite e i fior languenti Placida piova, gli secndea dal labbro La parola del ciel. Sul manco fido

Del Giordan tratto ci s'era, ove l'asciutto Piè de guerrieri d'Israello il letto Varcò del fiume, le cui onde in alto Sospese ne miravano il tragitto, Stupefatte al portento. In su quel lido Ayvolgendosi ei gia, quand'ecco un messo Venir dall'altra riva, e ansante dirgli: « Sparse il crin, rotte i veli, e in pianto avvolte, A te, Signor, m'invian due donne: Marta E Maria, del buon Lazzaro sorelle, Grate a te che degnasti, ospite eccelso, Onorar le lor soglie. I detti ascolta Che ti mandan dicendo: - Ahi! langue lufermo Lazzaro, fratel nostro, a te diletto. Ei de' verdi suoi di tocca l'estremo, Se tu pronto non vieni e nol soccorri ».

Disse e parti. Ma'l rutilante carro Ne'lavacri del mar due volte il sole Rituffa, e due nel trac, nè quelle piagge Lontanarsi da lor veggon la possa Del Salvator. Ben sa Gesù che intanto Nella squallida casa degli estinti Sceso è colui che col bel nome ei chiama Di amico. Ma di Lazzaro la morte Ridondar debbe in gloria al divin Figlio, E raffermar ne' suoi la fede, A lenti Passi poi s'avvïava, e due volte anco Spiegava in ciel l'aurora il bel crin d'oro, E la luna stendea l'argenteo manto Pria ch'ei giungesse in Betania, sul lembo · Del monte degli Ulivi, che il Cedronne Da Solima diparte. In quel castello,

(v.46)

Sotto il lor tetto, fatto al duol soggiorno, Le sorelle piangevano il passaggio Dell'amato lor Lazzaro. Sepolto Da quattro di giacca. Fuor della terra Si sofferma Gesù: ma ratto il grido Del suo venir passa le mura, e Marta, Corsagli incontro, a Deh, Signor mio dolce, Sclama, s'eri tu qui, Lazzaro al certo No, non moria : ma lo sperar ritolto Ancor non c'è, purchè tu solo il voglia; Chè nulla a te ricusa Iddio ». - La bella Fede gli piacque, « Il tuo fratello, ei disse, Risorgerà ». - « Ch'egli risorger debbe Nel risorger di tutti al giorno estremo, Ben so », Marta soggiunse. - « Io vita sono, Resurrezion son jo, Gesù ripiglia: Chi crede in me, quand'anche ei giaccia estinto, Fia ch'egli viva, e chi in me vive e crede Eternalmente non morrà, Favella: Credi tu questo »? Ed a lui Marta. « Io credo Che tu se'il Cristo, e che tu il Figlio sei Del Dio vivente, il quale venisti al mondo Per usarci mercè ». Ciò detto, vola, Come portata del desì) sull'ale, Alle sue case, ed a Maria s'appressa, La sua fida serella, che tacente E dolente sedea con molti intorno Per ufficio di sangue e di amistade All'opra pia del consolarla intesi, E le parla all'orecchio: « Amata suora l È qui'l Macstro, ed ei t'appella », Tosto Maria si rizza, e via sen va, nè motto

Dice all'amico stuol sedente in giro. Onde costor: « Teniamle dietro; oh certo Al sepolero ella va per pianger ivi ». Ma dov'era Gesù, Maria s'è tratta Fuor del castello, e sì di lunge il scerne, A lui corre, e si prostra, e grida: « Oh dolce Signor, s'eri tu qui, no non moriva Il mio fratello » I - In pianto amaro sciolta Lei mirando, e di lagrime pur molli Parenti e amici dietro ad essa corsi, Fremè Gesù dentro lo spirto, e anch'egli Ne fu commosso, Ed alle suore, « Or dove Posto l'avete »? Ond'elle tosto: « Vieni, Signore, e vedi ». Ed a Gesù negli occhi "Le lagrime apparls. - Ve' s'ei l'amava »! Esclamaro i Giudei, visto quel pianto. Ma tra lor ebbe pur di que'che lingua Mosser maligna: « E non potca costui Che al Cicco nato aperse gli occhi, ancora Far non morisse Lazzaro »? Protervi, Che al miracol primier niegan la fede Ed irridon crudeli il divin pianto: Anzi uman pianto, con che al Divo piacque Forse insegnar che di pietà le stille Abbellan gli occhi de'mortali, e il ciclo Le guarda anch'esso con gentile affetto.

Gesù, giunto al sepolero, un'altra volta Fremé deutro allo spirto. Una caverna Scavata in grigia roccia-era Il sepolero, E pietra enorme ne chiudea la bocca." Disse Gesù: « Ne sia via tolto il sasso ». E Marta a lui: « Deh, mio Signor, che imperia

# (v.110) Canto quinto

Ahi! già pute il cadavero, da quattro Giorni sepolto »! Lei mirando fiso, « O Marta, ei replicò, non io t'ho detto Che se tu fede avrai, vedrai la gloria Di Dio »? - Nè più s'udi parola. Tolto Vien dalla tomba il gran coverchio, e in alto Il Redentor gli occhi levando: « O Padre, Tu m'esaudisti, e grazie a te ne rendo; Non già per me, ch'io ben sapea che sempre Tu m'esaudisci, ma per questo il dissi Popolo che m'attornia, ond'egli creda Che tu pur se'che mi mandasti ». - In fondo All'avello spingendo il guardo allora, Con quella voce che creò la terra E di stelle ingemmò le vie del cielo, « Lazzaro, vieni fuor », disse, e repente Il morto uscì fuor del sepolero. I piedi E le mani egli avea da nodi strette; Tutte cinte da fasce eran le membra, E breve un lino gli copria la faccia, Com'era in seppellir l'ebreo costume. « Lui disciogliete, Gesù disse, volto A color che accerchiavano il risòrto. Si che franco abbia il passo ». - Il suon dell'alto Miracolo volò per ogni piaggia Di Palestina, e nol fermar le vette Del Libano, di cedri incoronate, Nè l'arse arene del Salèo deserto; E fe' d'onta non men che di spavento Impallidir de Farisci la faccia. Perchè, come negarlo, o con procaci Dubbj scemargli fè, mentre son tanti

Di certa fe, che coi lor occhi han visto L'azzaro redivivo uscir dal grembo Del cupo speco, ove la quarta aurora Lui ritrovato avea, spoglia senz'alma, Esalante di morte il tetro lezzo?

Operato un portento, in solitaria Parte ritrarsi il buon Gesù solea. Per tersi a' plausi, e perger vivo esempio. Dell'umiltà che gli è sì cara. Or naria Vetusto grido, che al cader del gierno In cui risorse Lazzaro al potente Suon di sua vocc, le due pie sorelle, Sfavillanti di gaudio, a cena amica I compagni di Cristo e un bel drappello Accogliesser d'Ebrei, che al gran periento Commossi, in lui avean creduto. V'era In fra costor più d'un testè pur giunto Chi della Grecia, chi di Roma. Ignari Delle cose di Cristo, essi avean sete D'imparaine le gestere gli-ammirandi Ricordi ed i prodigi. Onde Asraello, Uno di lor, poi che de'cibi spento Fu il natural desio, volto a Giovanni (Non l'araldo di Cristo, ma l'amato Indivisibil suo fedel compagno), Ruppe in tal dir: « Tu che il diletto sei Del gran Macstro, e in bionda età di fanto Senno fai prova, deh! gentil tu sgoml ra Da'nostri occhi la nebbia. In esso il Cristo Noi conosciam che fu promesso a' padri; Chè, fuor di lui, chi del sepolcro trarre Potria gli estinti? Ma straniere piagge

Noi gran tempo atbergår. Di Roma io vengo Dove in fasce tuttor m'addusse e crebbe Il genitor, che appo gli Aurelj gradi Tien banco e cambio. Nullo io so che ad esso Spetti, cui credo, perchè il vidi, rotte Di natura le leggi, al muto avello Involar la sua preda ». - Allor Giovanni, Pien di foco divin la lingua e il petto, Prese a parrar come in principio il Verbo Era, ed il Verbo era appo Dio, e Dio Era il Verbo, e la vita era la luce, La luce vera che i mortali irraggia: E come il Verbo si fe' carne, e venue Ad abitar tra noi, e la sua gloria, Gloria qual d'unigenito del Padre Pieno di grazia e verità, fu vista. E qui in estasi cadde, a quella forma Che rapito era in Patmo allor che scerse L'Apocalissi, e vi pingea l'ultrice Man del Signor contra chi crudo oppresso La sua Spesa diletta, e l'empia donna Sui sette colli assisa, ed il trionfo Della Chiesa, e le nozze dell'intatto Agnello, e di vittoria i di festivi. Matteo poi favellò; del divo Infante Disse i misteri, e'l sue battesmo, adulto, E'l deserto, e'l digiuno, e'l demon vinto, E l'incoato ministerio. Il corso Qui tronca a'detti, ma con gli occhi un conno Muove a Natanael, che fu de primi Discepoli di Cristo. Ha bianco il crine

Natanaello, e grave il fianco, e il dorso

Curvo dai dì, ma nel sereno aspetto
A chiare note gli traluce espresso
Il soave costume e il cor tranquillo.
Dolce è'l suo dir: non folgoreggia e tuona,
Nè s'erge, aquila audace, a vol sublime;
Ma quasi par che con catena d'oro
Degli ascoltanti l'alme annodi. In questi
Accenti egl'incomincia: « Amico orecchioDeh! mi porgete; chè'l mio dir non suona
Potente al par di quel che udiste. Un uomo
Senza travestimento e senza fraude
Io son, che il ver, con umil cor, sol dico »,

E composto al silenzio ed al pensiero, Rapidamente in vago ordine accoglie Sue rimembranze: indi il narrar tessendo D'onde Matteo diè fin, così favella.

Poscia che fu per la seconda volta
Gesù mostrato dal Battista, ei l'onda
Valicò del Giordano, e dato il tergo
Di quel fiume alle rive, il lungo imprese
Peregrinar che in Galilea raddurlo
Dovea. Con lui breve corteo venia
De'suoi primi discepoli, ed io stesso
Era del numer'uno. Il terzo giorno
Ci vide in Cana, grazïosa terra
Di quel paese, che a merigge e a sera
È protetta da'monti, ed una valle
Ha da quel lato che a'trïon risguarda.

Ivi eran nozze, e di Gesù la Madre ( Ghè già d'Abramo in sen dormia Gioseffo ) Lustro e decoro alla sponsal letizia Porgea, pronuba amica. A quelle apparve,

# (v. 238) Canto quinto

( E noi seco ) invitato anche il Maestro, Come a santificar di sua presenza Del maritaggio il nodo augusto. A mezzo Era la gioia del banchetto, ed ecco Fallire il vino alle seconde mense. Dolente in cor per tal mancanza, ch'era Sfregio alla festa nuzial, Maria Disse a Gesù: « Ve'ch'ei più vin non hanno »; E il suo sguardo esprimea l'alto dimando Che reverenza le premea sul labbro. Ma Gesù l'ora sua non giunta ancora, Sè schermendo, adducea. Non si diè vinta L'inclita Madre, nel Figliuol secura, Ed a ministri della mensa impose: « Fate quanto ei dirà ». Sorgean di marmo, Delle mani al lavaero in ordin poste, Sei grandi urne colà. Disse a ministri Gesù: « Voi d'acqua le colmate ». E tosto Questi correndo alla propinqua fonte, I suoi cenni obbediscono. « Mescete, Allor soggiunse, e ne recate al mastro Che presiede al convivio ». Appena assaggia Lo scalco il vin (chè fatta vin s'è l'acqua; Ne l'arcano egli sa), stupor ne prende, Si squisito gli sembra oltre il costume, E n'inchiede allo sposo, e questi ai servi, Che gli narran dell'acqua al fonte attinta, E recata allo scalco, per comando Del Figliuol di Maria. Così fu conto Per qual voler, per qual mirabil possa Nel soave licor la limpid'onda Si cangiasse; e il portento onde a lui piacque Palesi far della sua lucc'i rai, Prima ascosi alle genti, in noi più viva Le fede accese, e poggi e valli intorno Fc'risonar del glorios) nome.

In Galilea (nè voi, cresciuti all'ombra Del monte degli Olivi o del Sionne, Forse ben tutti conoscete il vasto Tratto di terre che ha tal nome, in duc Partito: l'alto che fu dato in seggio Alle tribù di Neftali e d'Aserre: E il basso ove dimora ebbe più dolce Su colli aprici e dentro irrigue valli Di Zabulonne e d'Issacarre il seme), In Galilea, diss'io, si stende un lago Che da Genesarette il nome toglie. Di Galilea, di Tiberiade il mare Detto è pur anche presso noi, che mare Chiamar usiam ogni gran lago, Cento S'allunga e venti stadi, e un terzo è largo. Gli dà l'onde il Giordan che dal natio Speco di Bània uscito, e volte quindi Per l'altro lago di Merom le alpestri · Linfe ancor torbe, e ottanta stadi corsi Dautro valle montana, alfin vi scende Per indi uscirne, e mentre il varca, un segno Del suo passar'con lunga riga imprime. Fresche e lucide ha l'acque, in cui la fronte Specchiano i monti posti a cerchio, e ricca Stauza è di pesci, grati al gusto, e preda Larga alle reti. Sulle ombrose sponde Augelli innumerevoli fau nido, Od insegnano all'aure i lor concenti;

E di selve e di rupi, in varie fogge
Sorgenti intorno, agreste scena adesca
Gli occhi del viandante. In su que'lidi,
E presso ove nel lago i suoi lucenti
Umor versa il Giordan, sorge Catarno,
Florida terra. Ivi Gesù si trasse
Con la Madre e i discepoli, ma brevi
Giorni vi stette allor, benchè la stanza
Indi sia quella ove tornar più spesso
E soggiornar più lungo tempo egli ami.

Il dolce venticel di primavera Già s'apprestava a cancellar del verno Le squallid'orme; e i primi fior, le nuove Erbette giocondavano la terra, Quando il Signor, di quindi il piè ritolto, Per quel cammin che più diritto mena Dal nostro lago del Cedronne al passo, Venne a Gerusalèm; chè presso il giorno Era di Pasqua. Profanato il Tempio Ei qui troyd. Chi buoi vendeva o agnelli, E chi colombe, e chi sedeva al cambio Delle monete, e ne tenea baratto. Contaminata la magion del Padre Veggendo, arse di zelo, ed un flagello Di funi intesto, li cacciò dal Tempio Coi bovi e con gli agnelli, e al suol travolse I banchi e le monete. Fiammeggiante Di maestà divina era il suo volto, E dagli occhi gli uscia terribil raggio Che frangea ne'cacciati ogni baldanza, Ma fu più mite a chi vendea colombe, Ed a questi sol disse; « Itene altrove,

Nè in casa di megozio si trasformi
La casa di mio Padre ». - « E quai portenti;
Van gridando i Giudei, ti porgon dritto
Di tauto osar »? - « Yoi questo tempio a terra
Abbattete; ei risponde, ed in tre giorni
Io risorger farollo ». - « Esso fu Popra
Di quaranta sei anni, ed in tre giorni
Redificar, sclaman color, tu'l vuoi » ?
( Ma del suo corpo egl'intendea, che Tempio
Era vero di Dio.) Stolta Sionne,
Che volontaria chiudi al lume il cigliol

'Era in Gerusalemme un uomo allora De Farisei, primo tra grandi, e nome Nicodemo egli avea. Nelle segrete Ore in the notte delle cose il volto Nasconde, egli al Signor venne, ed in queste Parole usci: « Maestro, ignoto punto Non giace a noi ehe tu da Dio medesmo Ad insegnar mandato sei; che nullo, Se con lui Dio non è, può que' portenti Far che to fai. Debt la tua voce l'ombre Da'mici sensi dilegui ». Il cor sincero G.sù ne scerse e disse: « Il vero io parlo: Quei che da capo non rinasce, il regno Ei non vedrà di Dio ». - « Come, ripiglia L'altro, rinascer può chi già negli anni Innanzi sta? Della sua madre in grembo Può forse egli reddirsi, e nuovamente Uscirne in luce » ? A cui Gesù: « M'ascolta , E alle voci del ver tu prestà fede. Chi nou rinascerà, mercè dell'acqua E dello Spirto Santo, egli nel regno

Entrar non può di Dio. Ciò che di carne È nato, è carne; e ciò che dallo spirto È nato, è spirto. Nè stupir s'io dissi-Che rinascer convien. Lo spirto spira Ov'egli vuole, e tu la voce n'odi, Ma donde venga, e dove vada, ignori. Si avvien d'ognun che nato sia di spirto ». Ed altre svolse areaue cose, e disse Che come un di fu visto ai nostri padri Mesè levar là nel deserto in alto Il serpente di bronzo, a cotal forma Egli è mestier levato in alto sia Dell'uomo il Figlio, onde chi in esso crede Il dono acquisti dell'eterna vita. « Perchè, suoi detti io qui fedel ripeto , Iddio talmente il mondo ebbe in amore . Che mandò l'unigenito suo Figlio Onde chiunque in lui ferma tien fede, Non perisca, ma viva eterna vita. Nè mandato ha nel mondo Iddio suo Figlio Acciò lo danni; ma perche si salvi Per esso il mondo ». E questo aggiunse ancora · « È venuto nel mondo il vero lume, E le tenebre agli uomini più care Fur della luce, perch'avean nell'opre D'iniquità posto ogni lor diletto. Chi del mal si compiace, odia la luce, E ne paventa lo splendor, che in mostra Sue laidezze porria. Ma quei che a norma Di verità si regge, ama la luce, E lo splendor ne cerca, onde sian l'opre Di lui palesi, perchè'n Dio son fatte ».

Tal Gesù favellava, e in fundo all'alma Nicodemo accogliea gli alti concetti, E irradiato sen partia. Vermiglia Sorse l'alba indi a poco. Allor le torri Dell'antica Sïonne e i sacri colli Abbandonando, ver le ombrese sponde Seese il Maestro ove il bel fiume ebreo . Fra lenti salci e folti giunchi, accolti Tutti alfine i tributi, ampio e tranquillo Al suo termin declina, Ivi-il battesmo Onde parlato a Nicodemo avea. Fea ministrar da noi, suoi fidi, e tutta A lui correa la gente, E del Battista I seguaci movendone querela, Lor rispose l'Araldo: « In ciò s'adempie La mia letizia: ei crescer debbe, ed io Impicciolir, Chi dalla terra viensi, Alla terra appartien: ma chi dal cielo Vien, sopra tutti egli è. Dio non gl'imparte Con misura il suo spirto. Ama il gran Padre Il suo gran Figlio, ed in sua mano ha posto Le cose tutte. Chi nel Figlio crede. Eterna ha vita, e chi la fede al Figlio Niega, la vita ci non vedrà; ma sopra Al suo capo di Dio pende lo sdegno ». Quanto di sè vaticinò, sorvenne

Quanto il se vaccini, sorvenne Tra non molto al Battista: ci preso, e in buja Carcer fu stretto. Udito ciò, le infide Piagge della Giudea lascia il Maestro, E ricondursi a'galilei soggiorni Per la Samària elegge. I susurranti Ruscelli, e gli oliveti, e i clivi adorni

D'allegre viti e di feconde palme, Non gli allentano i passi, insin che accosto Giunge a Sichar che già fu Sichem detta, Tra due monti seduta in fertil valle; E per prische memorie ancor famosa Città, ch'è 'l loco ove fermossi in pria Il padre Abram ne'cananei ricetti Quando usci di Caldea; quivi gli apparve Il signor, e mestiògli il suol promesso: Ouivi Giacobbe pur alzò le tende, E gl'idoli interrò. Gesù vi giunse Presso-al poder che al suo figliuol Girseffo Diede un giorno Giacobbe, e che ne serba Il nome ancor. Dal gir pedestre stanco. Sopra il pozzo ei s'assise, e volgea l'cra Che altissimo del ciel le vie discerre Il sole, e scema l'ombre, e più cocenti I rai saetta. Ed ecco giovin donna Della Samària, l'urna in man recando, A trar acqua vien ivi. In lunghe trecce Le brune chiome ha vagamente attorte La Sichemita, e ne rassembran gli occhi Stelle che allera aller escan dal mare. Ma del santo pudor sulle vermiglie Gote non le sfavilla il dolce raggio, Lume della beltà. Pur non isdegna Volgersi a lei, con lei parlar benigno Gesù, che vuol quel traviato spirto Ricondurre a virtù. « Donna, in gentile Atto ei le dice, a ber deh! tu mi porgi ». Al che, maravigliando, ella, « Onde mai, » Sclama onde avvien, che tu da Giuda essendo,

Acqua a me chlegga? Ben sai tu che nullo Con noi della Samària han tratto od uso Quelli da Giuda, che profana schiatta Osan chiamarci ». Ed egli a lei: « Se il dono Di Dio tu conoscessi, e fosse aperto A te chi sia quei che ti dice, porgi A me da ber, chiesto ne avresti forse A lui tu stessa, e un'acqua viva porto Egli Cavria ». - « Signor! la fune e il vase Tu non hai per attingere, e profondo È questo pozzo; come dir puoi dunque Che l'aequa viva hai tu? Maggior sei ferse Di Giacob, padre nostro, il qual ci dette Ouesto pozzo, e ne bebbe egli medesmo E la sua prole è il suo lanuto armento »? Ed a lei Gesii disse: « Ognun che beva Di quest'aequa, avrà sete un'altra volta; Ma chi bevrà dell'acqua ch'io ministro, Non avrà sete in sempiterno: l'aequa Ch'io gli darò, fonte in lui fia perenne Che spiccerà sino ad eterna vita ». Aller colei: « Dammi, o Signer, quest'acqua, Ond'io sete non abbia, e qui venirne Ad attigner non deggia ». Ed egli: « Vanne, Il tuo speso addimanda, e qui vien seco ». Ella a rincentro: « Io nen ho speso ». E a lei Gesit: « Ben favellasti; Io non ho speso; Chè già cinque ne avesti, e l'uom che or teco Si sta, non è tuo speso; il ver dicesti Così parlando », - « Ah veggo ben, la denna Gridò, che tu Profeta sei. Dch! sgembra Or dunque un dubbio dal mio cer. Su questo

## (v.494) Canto quinto

Monte (e col dito il Garizzim gli accenna Che l'altero suo vertice levando Sopra di lor l'ombra spandea), su questo Monte adoraro i nostri padri Iddio, E voi dite che in Solima adorarlo Fa di mestier ». - Donna, Gesù rispose, Credi a me, venne l'ora in cui nè questo Monte, nè Gerosolima fia 'l loco Ove adorar dovrassi il Padre. I veri Adorator del Padre a lui tributo Daran di culto in veritate e spirto: Chè tal culto ei ricerca. È spirto Iddio, E adorarlo chi sa, così l'adori, In veritate e spirto ». Al che la donna, Nel dubbio immersa ancor: « Ben so che presso E'l venir del Messia. Come venuto Egli sarà, di quanta or giace occulto Rimosso il vel, tutto faracci ei conto, Come il sole che il mondo empie di luce ». Ed a lei Gesù disse: « Io son quel desso; Io che parlo con te ». - L'urna dell'acqua Ivi lasciando, chè all'umor celeste Dissetata s'è già, l'avventurosa Samaritana a'cittadini alberghi Vola, e in quanti s'imbatte: « Al pozzo, al pozzo. Al pozzo di Giacobbe ite veloci, Ed ivi un uom mirate, il qual mi disse Quant'io fessi pur mai. Non egli il Cristo Saria » ? - Siccome rapide alla spiaggia Spumeggianti s'avventano, incessanti L'onde, se a tergo sentono la possa D'Euro o Garbin che s'avventò sui bruni

Campi del mar, non altramente i figli Di Sichem, a que'sensi, a que'conforti, Da brama irrefrenabile sospinti, Sgombian le mura, ed anelanti al fonte Corron dov'è Gesù, nel sacro volto Consolano gli sguardi, e con ardenti Voti, e con giunte man, ch'ei tra lor resti Sclaman rapiti: « Ah veramente è questi Il Salvator del mondo »! - Egli due giorni Tra lor s'alberga, e sen diparte al terzo.

Gli fan preghiera, e nell'udir suoi detti, Del narrator qui si socchiuse il labbro Per I revi istanti, e disse a lui Giovanni; « Scorre limpido e piano il tuo racconto, Quasi ruscello che d'amena valle Il seno irrighi. Ma dal tempo astretto. Alte cose tacer t'è forza, il veggio; Come il parlar che a'suoi seguaci tenne Gesù presso a quel pozzo. E in mente hai certo, Poichè venivi al fianco suo compagno, Che a voi, ternati dal cercar del vitto Mentre da lui la donna si partia, Egl'inscgnava come al corpo l'alma Antépor si convenga, e la gran messe Profetava dell'alme, ed i futuri Ti ionfi di sua legge, a tutte genti Però stringi a tuo senno o allarga il freno, Ogni cosa a ritrarre », - E a lui rincontro

Da quei recati, a ciò trascelti. Io tanto Volli accennar, perchè sì giova, A'detti Chè sulla terra già stan dense l'ombre, Nè basterla di cento notti il cerso

Natancello: « Ben divisi: io d'ape. Seguo il tenor, che in vasto prato, sparso Di mille flori, or questo or quel deliba, Ne su tutti si posa. A tale immago De'fatti e detti del Signor or questo Or quello io vo seegliendo, e poi che scorgo A te pur non discaro il pensier mio, Ricco al narrar con rinnovato sp.rto ». Disse, e in tai sensi ritesse l'istoria.

Parte Gesh da'sichemiti ostelli, Ed a borea si volge: i vaghi poggi Di Samària travarca, e per la valle Di Gennin che di verdi erbe e di chiare Acque va lieta, in Galilea ritorna, E il seguitiam. Per le città superbe, Pei modesti villaggi, e per gli um'ili Pescarecci abituri, ivi l'augusto Labbro disserra, svegliator dell'alme, Versando rivi di saper celeste. -« Omai del ciel s'appressa il regno, ei grida, Compiuto il tempo è già: voi penitenza Fate, e credete nel Vangelo ». Fama Lo precede e lo segue, e nelle dotte Scuole il suo dir, siccome tuon, rimbomba. Così peregrinando ei giunge in Cana Memore ancor dell'acqua in vin conversa, Segnal primier del suo poter superno. · Còrsone il grido, un sire a lui s'affretta, Grande in corte d'Erode. Infermo un figlio In Cafarno gli giace, e speme il tragge Che Gesù gliel risani, ove sol possa Lui condurre a veder l'egro fanciullo,

1400 Il Salvatore Presso, alu lasso! a morir, Ch'ei venga, il prega Accesamente. Ma con grave piglio Gesù risponde, e con parlar severo : « Se portenti e prodigj e insolit' opre Voi non mirate, non credete ». E quegli Pur replicava: « Deh Signor, deh vieni, Pria che muoja il mio figlio ». - Alla pater da Prece amorosa mal sa far contrasto La bontà del Maestro, e, « Vanne, disse Al genitor: vive'l tuo figlio ». Il sire Alle parole di Gesù diè fede, E qual dardo partì. Di lungi ci l'acque Ritornando seernea brillar del lago E biancheggiar degli alberi tra'l verde Le case della terra, ove il diletto Garzon giacea, quand'ecco a lui giocondi Farsi incontro i famigli, il grato nunzio Recando, che sanato cra il suo figlio, Ed ei gli addimandò qual fosse l'ora In che il fanciullo si ricbbe. E quelli : « Inver la settim'ora, l'omicida Febbre lasciollo », - E sì conobbe il padre Che risanato era il fanciul nel punto In che gli avea detto il Maestro: « Vive Il tuo figliuolo ». Ed ei credette, e tutta La sua magion suonò di Dio le laudi. Del mar di Galilea lungo le arene Che ricevon di zefiro lo spiro, Siede Betsàida, umil casale, albergo Di pescator. Quivi Gesù, da Cana

Disceso al lago, un di movea solingo: Ma il vide alcuno, e ad a'tri il dissc. A frotte Il popol corso, e gli fea ressa e calca Sì da vicin, che di lasciar la spiaggia Vaghezza il prese, e d'allargarsi in mare.

Due barche al lido vote ei mira. Usciti Eran da quelle i pescatori, e in terra Stavan forbendo le lor reti. In una D'esse egli entra, e s'acconcia, ed era quella Di Pietro, e il prega che dal lido alquanto Lo dilunghi. Poi là, di mezzo all'acque, Del navicello assiso in sulla sponda, Le turbe egli erudia, che disiose Tendean l'orecchio dalla spiaggia. Fine Al sermone indi imposto, e a Pier rivolto, « La tua barca, ei gli dice, in alto or pingi, Ed a pescar getta le reti ». E quegli, « Maestro, esclama, noi l'intera notte Affaticammo, e non pigliato un solo Pesce ci venne. Pur tu'l dici, e tosto Ecco la rete io gitto ». In grembo all'onda, Che par festosa la raccolga e baci, Scesa appena è la rete, e carca e colma Già di preda è così, che nodi e maglie Sta per romperne il pondo. In quella cimba Ov'è Gesù, voga con Pietro e pesca, Fratello a Pietro, Andrea. Poscia, non lunge, Quell'altra barca, ch'era dianzi al lido E li seguia, due pescator fratelli Chiude pur essa, Jacopo e Giovanni, Di Zebedèo gemina prole. A questi, Per trar la preda fuor dell'onde, aita Chieggono i due primier. Così congiunte Le posse e l'opre, i quattro alfiu da'flutti

Sollevano la rete, che dovizia Tal di pesci contien, che ambo i navigai Sino all'orlo ne colmano, col risco Pur d'irne a fondo. La mirabil pesca Pietro veggendo, da stupor conquiso, Alle ginocchia di Gesù s'atterra, E d'umiltà piissima compunto, « Da me, Signor, deh ti diparti: io sono Un peccator ». Terribil maraviglia Degli altri a un tempo invade il sen, l'immensa Copia in mirar della guizzante preda, Fuor d'ogni speme ad un sol tratto colta. Ma Gesù, fitti in Pietro occhi soavi, « Non temer, disse; d'oggi innanzi preda Tu ben d'altro farai ». Sui sacri passi Iti cran già, del bel Giordano all'acque, Pietro, un tempo, ed Andrea: ma la possente Chiamata udito non ne avean pur anco. Solenne or è di questa il suon. « Venite, Ei dice, dietro a me; d'uomini farvi Pescatori vogl'io ». Nè que'son lenti, Le reti abbandonando, a girgli appresso. In simil guisa gli altri due fratelli Indi a sè chiama, e questi pur le reti -Abbandonando, e colle reti il padre Ed ogni cosa, tratti i legni in terra. Le sante orme a calcar s'affrettau lieti.

Del nostro lago sopra il lido istesso, Breve cammin da Betsa da parte Cafarno, che per genti, ed agi, e nome, Di Tiberiade sol cede al paraggio Tra le città che specchiano la fronte Entro que'llutti. L'16 sit tornando, Sana un ossesso, indi l'amico ospizio Di Pier l'accoglie. Quivi grave alllitta La suoceta di Pietro di cocente Febbre languia. Dell'egra vecchia al letto Gesis s'accosta: Egli per man la prende, E la sollazza: sull'infermo corpo Se stesso inclina, ed alla febbre impera Che da lei parta, e in un balen la febbre Da lei s'unoda, che festiva e sciolta Balza di letto, e loc ministra a menso.

Sparsa fama di ciò, quanti in lor soglie Avean dolenti d'alcun mal, solleciti A Gesù li recavano, e l'intera Città stavasi accolta alla sua porta, Imponendo a ciascun le mani, ei tutti Li risanaya, Il Galileo paese Peragrava ei eosì, di sua parola. Spargendo il seme, ed il vangel del regno. Predicando, Ogni morbo infesto e crudo, Si dileguava al suo cospetto; i demoni Sfrattavan fuor da'tormentati. Il gr.do. De'portenti che oprava e de' precetti Che dal suo labbro discorrean, qual onda, Che limpida e perenne esce-di fonte E fa spuntar, dove si volge, i fioria Non si riteane entre la lunga valle Cui riga il corso del G ordan, dali'antro Ov'ha la fonte, al mar dov'ha la foce, E pei confin della promessa terra. Ma lar, amente si diffuse. Ut i lo L'Eufrate e il Tigri e il dilettoso Oronte;

Del Carmelo e del Libano e del Tauro L'udiro i gioghi, e tutto udillo il lido Del Ciprio mar, da Gaza ove Filiste Innalzava a Dagon l'are nefande Ne'dì vetusti, sino al punto estremo Del golfo a cui dà nome Isso famosa. E ossessi, e paralitici, ed afflitti Da lunghe doglie o da malor tenaci, Chi co'piè, chi su carri o sulle braccia Gli eran condotti innanzi, ed egli a tutti Rendea salute. Tanta folla quindi L'accerchiava e premea, che sull'opposta Riva del mar di Galilea tragitto Talvolta far gli era di grado. E un giorno, « Compagni, egli ci disse, all'altra spiaggia Passiam ». La sera già cadea. Le turbe Accomiatammo, e, lui raccolto in seno D'un navicel, con remeggiar gagliardo Ci spiccammo dal lido. Altri navigli Movean con noi. Mentre fendendo l'onda, Prendiam del largo, ei s'addormenta. Ed ecco Intumidir per subita procella I flutti, e turbinosa errar sul mare Furia di venti, e il mar levarsi in alto E nella barca irrompere, che d'acqua Già colma sopra, acqua pur anco accoglie Ne'sdrusciti suoi fianchi. Ed egli intanto Dormiya in sulla poppa, il divin fronte Sopra un guancial posando. A lui d'intorno Noi ci stringemmo pallidi e trémanti, Chè in fondo già ci tenevam del mare. « Deh ci salva, o Signor! Di noi ti caglia!

Noi nell'onde affondiam! Mira, siam presso A perir »! Queste grida e questi lai Lo risvegliar, « Di poca fede! esclama, Perché al timor date ricetto »? E in volto Gli si leggea: « Con voi non sono io forse »? Sorge, ciò detto, volge in giro i rai, E come imperador di forti squadre Che i suoi guerrier con aspro dir rampogni, · Tremendo in vista sgrida i venti e i flutti Irati. E tace il vento, e placidissima Calma si stende sopra il mar, che l'onde Burrascose rispiana, e speglio sembra Che rifletta del ciel l'azzurra immago, Se non che tracce di canuta spuma Della spenta procella ancor fan fede. Sacro spavento a tal prodigio l'alme Agita de'nocchier nell'altre cimbe, Che bianchi in viso l'un coll'altro a prova Si van chiedendo: « Chi costui mai fia? Ai venti e alle tempeste egli comanda: Gli obbediscono i venti e le tempeste ».

Natanaello proseguia; ma ruppe
Il suo discorso la cortese voce
D'Iturïèl, giovin di pronti spirti,
Nel cui petto scorrean materne stille
Del sangue maccabeo. Costui si volse
Al raccontante, e con parlar leggiadro:
« Mira le dolci nostre ospiti, disse,
Di vin più fresco, e d'onda or ora attinta,
Fatto han recar vasi novelli. All'a se
Labbra ristoro porgi or dunque, e alquanto
Ti posa; chè a narrar, se il retto io scerno,

Assai t'avanza, e mentre taci, io spero, Në indarno spero, che alcun altro sorga A pinger del Battista i lagrimosi Casi. In Atene io m'era, e fama venne Che, martire del vero, acerba morte Egd'incontrasse, ma ne tacque il modo. Cel narri adunque alcun di voi, nè badi Se de'tempi egli alquanto il confin varchi; chè di Gesì non più turbata e sciolla, Giunta a quel passo, correrà l'istoria ».

Barsaba allor levossi, al qual di Giusto Fu dato il nome, e sì parlò: « L'incarco Che tu proponi, Iturièllo, io lieto Assumerò; chè l' tuo desio m'e dolce. Seguace del Battista, il rifulgente Astro che del Signor le vie precorse, Ritrarne io ben posso l'occaso. Ascolto Prestami dunquë, e nel mio dir t'affida. Erode Antipa, in Galilea Tetrarca,

Erode Anthos, in Galilea Tetrarea,
Arse d'immenso amor per la vezzosa
Erodiade, che moglie era a Pilippo
Tetrarea in Iturèa, di lui fratello;
Chè d'Erode il Primier ambo son figli.
L'araba sposa dalle brune braccia,
Prole d'Arèta, ei rimandò; ritolsa
Erodiade al Ifratello, e nel suo talano
Pose costei che a un tempo stesso gli era
E nipote e cognata e druda e moglio.
Questo d'iniquità cumulo esceno
Intiammò del Battista il santo zelo,
E le nozze impudiche, e la mal tolta
Mogliera egli increpava, e il turpe esempio

## (v.814) Canto quinto

Che dal trono sui popoli scendea. D'ira superba diyampò la donna Contra il gran riprensor. N'ebbe dispetto Erode ei pur, ma riveria quel giusto E volentier l'udia. Vittoria alfine La donna ottenne, e il regnator sedotto In catene fe' strignere il Battista, E così avvinto lo cacciò nel fondo D'una prigion, nel suo regal castello Di Macheronte, che al Giordano in riva Sorge ove il fiume l'acque sue confonde Col morto mar. Però del torgli vita Mal sapea consigliarsi, e il popol anco Paventava, a' cui occhi venerando Profeta era il Battista. Un di poi venne. Solenne di che in corte era granfesta, Ricorrendo d'Erode il natalizio. Di mille faci quel castello ardea, Ch'era allor la sua reggia. Accolti in giro A lauta mensa ivi sedean con pompa I principi dell'armi, ed i più conti Tra' fidi suoi. Mentre de' colmi nappi Più la gioja fervea, bella qual forse Mai Sidon non sognò la molle Astarte. Del riso e del piacer diva mendace, Cui sacrileghi incensi arse Manasse, Entrò nell'aula, in bianchi lini avvolta. Sottili si che trasparian le rosee Carni, e le ben tornite aëree forme. D'Erodiade la figlia. Un alto plauso Accoglie la gentil ne'balli esperta. Salome è il nome suo. Da quella nacque

E da Filippo, e del suo terzo lustro All'estremo non giunge, Immantinente In giulive carole ella il piè volge, Leggiadra sì che ne son vinte l'alme De'riguardanti. Sopra ogni altro Erode Ne ha'l cor rapito, e sì le parla : « Oh yaga Fanciulla, che con te la gioja porti, E sei delizia degli sguardi, io voglio A te, qual merti, pari dar mercede. Checchè ti piaccia, a me dimanda, e tosto Io tel daro; fosse pur anco, il giuro, La metà del mio regno ». In quella guisa Che capriola, luccicar veggendo Limpida fonte, a que' bramati argenti Balza celere sì che mal può squardo Seguirne il piè, tal agil ella corse Dalla madre a parrar l'alta promessa. E dimandò, « Che chieder deggio, o madre »? E la proterva a lei gridò: « La testa Di Giovanni Battista ». Il p'è leggiero, Come d'un salto, riportò nell'aula La giovinetta, e quasi gemma o ricco Danlo monil chieder dovesse, innanzi Fattasi al Prence in lusinghevol atto. « Dammi, o Sir, del Battista il mozzo cano Disse, e in voluttuoso atto sorrise. Alto increbbe ad Erode la ferale Inchiesta, e il niego gli correa sul labbro, Ma il giuramento gli sovvenne: il folto Stuol degli astanti risguardò, nè volle Dar a Salòme in tanta gioja affanno. Onde un messo spedì, che il sanguinoso

Dono arrecasse. Corse il messo in fondo Al Carcer tetro, ove sereno in volto, Presago del suo fato, il santo araldo Morte attendea bramoso. Entro a'capegli La sinistra gli avvolse, il curvo ferro Vibrò coll'altra, e il venerando capo Gli spiccò dalle spalle, indi ritorno Fe' nella sala del convito, e il nudo Teschio, orrendo a ridirsi! sopra un disco Recando, il diede alla fanciulla, ed ella Tosto il porse alla madre, e fu satollo Il fier disio della procace moglie. Ma già sazia non fu la sua vendetta, Perchè uno spillo che di spada a foggia Aureo portava nelle trecce, tolto, Con quel la lingua del Battista a mille Colpi trafisse per punir la santa Libertà del parlar che i suoi lascivi Amor riprese ed i nefandi esempli. Del Martire i discepoli piangendo, (Ed io tra lor, quasi per duel mal vivo) Il corpo, pr'vo dell'onor del capo, A raccor poi n'andaro, e nel sepolero L'adagiar che in Samària ora s'addita. E a Gesù ne recâr la dolorosa Novella. Questo fine ebbe quel Santo, Che fu del vero Sol nitida aurera.

Fiume talor, cui fren di antie sponda In letto alto rattien che ai campi intorno Sovrasta, se dagli anni alfin corrosa, Cedendo dell'enfiate acque al fier eozzo, Cade la sponda, rovinoso il passo

S'apre pel nuovo calle, ed il rimbombo N'ode da lunge il buon cultor che trema Per le messi e le case e i cari figli . Ed in fuga si volge: a tal sembianza La repressa a gran forza onda di pianto Si dirompe di Bàrsaba dagli occhi Poi che cessato ha dal parlar. Fedele Alunno del Battista, egli nel petto Ne rïanda gli esempli, e l'innocente Vita, e le grida onde eccheggiar le spiagge Fea del Giordan, « Su, vi pentite, o genti: Viene il Signor ». Di giorni puri tanto Narrar con luci asciutte il miserando Tramonto egli potè, tutta stringendo Intorno al cor la sua virtù. Ma franto Ora il ritegno, qual di neve falda Tocca da' caldi rai del sol d'aprile. Tutto si sface e in lagrime si scioglie Pensando al don dell'onorata testa. Orribil premio di lasciva danza, Con lui geme ogni petto; ad ogni ciglio Fa velo il pianto, e de' dolenti omei Il rauco suon sull'anima ti piomba.



## CANTO SESTO.

## ARGOMENTO.

Gli ossessi nel paese de' Geraseni.
Il paralitico.
Vocazione di Matteo.
Spiche stropicciate; mano secca guerita; ossesso cieco e muto, e perversità de' Farisei.
Giairo e l'Emorroissa.
Due ciechi.
Seconda Pasqua e la Piscina probatica.
Divinissima apologia di Gesù Gristo.
Ritorno in Galilea.
Elezione de' dodici apostoli.
Sermone del monte.
Un lebbroso.
Il servo del Centurione.
Il figliuol della vedova di Naim.

Del Battista alla morte onor di planto Dato qual s'addicea, l'eletta schiera De' commensali con bramose ciglia Fisa in Natanaèl, dalle sue labbia Novellamente pender sembra; il pio Desir veggendo, all'interrotta istoria Ei rannoda le fila in questi accenti.

Il Maestro io lasciai sul Galileo Lago, placato dal divin suo cenno, E a lui colà ritorno. In dolce calma L'onda posava, e il navicel sospinto Da'remi, tutta notte solcò l'acque,

E col novello di giunse alla spiaggia Che guarda al lato donde l'alba i primi Splendor fuor mostra, e ne riporta il giorno: Spiaggia ubertosa di feraci paschi, E di colli distinta, Essa di contro Siede al suol Galileo, Quivi la terra De' Gerasèni giace, un popol misto D'Ebrei, di Greci, e Siri, a'quai si untre Di porci un nugol nero, immondo vitto Ad Israello. Ivi del picciol legno Sceso Gesù, venirgli incontro scerse Due, cui presi avea il demone in sua possa. Da'vasti spechi che a noi son sepolcri, Sbucavan elli, ed eran crudi tanto Ch'uom passar mal potca per quella via Non tribolato. E aucor più truce un d'essi Era dell'altro. Lui tenca sua preda Da stagion lunga impuro spirto. Ignudo Correa pei campi. Non catene o ceppi Lui potean raffrenar; chè questi e quelle, Sovente avvinto, ei sempre infranto avea, .. Sempre indomato. Per le tombe e i balzi Il di, la notte, errava, orrende grida Mandando, e di se stesso aspro governo Fea co'sassi picchiandosi, Da lungi Costui, visto Gesù, corse qual lampo, Al suol buttossi, l'adorò prosteso, E sclamò con gran voce: « A far che teco-Hommi, o Gesh, figlio di Dio superno? Venistit pria del tempo a tormentarci? Te per Iddio scongiuro onde non vogli Meco infierir ». Perchè Gesù dicea:

« Immondo spirto, da costui t'invola ». Legion si nomava il malo spirto; Chè a mille a mille i dèmoni avean seggio Dell'infelice nel vessato petto. Ed a tutti Gesù colla potente Sua voce ingiunse d'esularne, e ad essi Che glien movean caldo pregar, permise, Degno agl'immondi spirti immondo ostello, D'irsi a caeciar dentro un setoso armento Che i paschi ricopria del vicin colle, Due migliaja di capi, e che furente Gittossi al mar, dove trovò sua tomba. Tanto eccidio ia mirar del porcil branco Fidato alle lor cure, esterrefatti, Di lepri a guisa che di tuba o corno Odano il suon o l'abbajar de' veltri, Fuggono i mandriani alla propinqua Cittade, e l'empion di angosciose grida, Rivelanti l'evento, Escono a frotte Dalle lor mura i Gerasèni, Brama Di scoprir quanto avvenne inverso al lido Precipita i lor passi. Essi quel misero, Sì fier pur dianzi e sì tremendo, or placido. Assiso ai saeri piè, d'onesta tunica Vestito, e affatto della mente libero, Maravigliando con grand'occhi mirano. Ma vinta è dal terror la maraviglia. Al ripensar del setoloso gregge Che dalla rupe s'abissò nei flutti : Onde pregan Gesù da quelle sponde Torsi gli piaccia, e, miseri, non sanno. Che slontanan da loro il lor soccorso!

Dal lido oriental sciolse il naviglio Che portava Gesù. Della sua possa Censci i flutti lambian leni e giocondi Il lieve schifo, sul ler dorso tratto Da'voganti discepoli, Rividero Le piagge Galilee l'alto Maestro Che le insigniva di portenti. A calca Stava il popol sul lido. Essi dolenti Visto l'avean da lor partirsi. Il dolce Piacer del rivederlo in ogni volto Ridea dipinto. Le festanti e care Accoglienze ei premiò col suon celeste Di sue parole. Poi sen tolse, e a'seggi Di Cafarno tornò, ehe ben nomarsi Può sua città: tant'onorarla ei suole Di precetti e miracoli e soggiorno, Benchè pur essa a tanti doni ingrata.

Ivi nel fido ospizio, un giorno, assiso Egli insegnava. Ad ascoltarlo intenti, Seduti anch'essi, gli fean cerchio intorno E Dottor della legge, e Farisci, A lui da tutti i Gailiei eastelli E da Giuda concorsi, e dagli sfessi Ginnasi di Sionne. I sacri accenti Scendean dal labbro al parlator sovrano Siecome neve che in bel colle fiocchi, Senza turbine o vento, a dilatate Falde; ed intanto la virtù di Dio Che da lui s'effondea, gueria gl'infermi. Giunse in quella uno stuol che un uom recava Sopra d'un letticciuol. Da cruda oppresso Paralisi ci langula, Porlo dinanzi

A Gesù que'sospirano; ma il denso Popolo, ch'ogni ingresso ingombra e stipa, Lor precide la via. Del tetto al colmo Poggian isnelli, e di lassu l'infermo Calan con funi sul suo picciol letto La 've insegna Gesù. Lor fè veggendo, Egli a lui dice: « Figliuol mio, t'affida: Rimesse a te son le tue colpe ». E tosto Gli Scribi e i Farisci dentro a sè stessi Pensar: « Costui bestemmia; e chi le colpe Rimetter può, salvo che Iddio »? - Qual sasso In traslucida fonte all'altrui sguardo Nitido appar sebben lo copra il velo Del chiaro umor, tali a Gesù que'sensi Benchè nell'imo del lor petto ascosì. E, « Perchè, dice lor, nell'alma albergo Date a pravi pensier? Qual a voi sembra Di queste due la men difficil opra; O il dir: Rimesse a te le colpe sono? Ovvero il dir: Sorgi e cammina? Or dunque Acciò sappiate che dell'uomo il Figlio Ha'l poter di rimettere le colpe Sopra la terra, ecco io ti dico: t'alza, Togli indosso il tuo letto, e a'tuoi ten riedi ». Siccome augel cui prigionier ritenne Lunga stagion dentro ferrata gabbia Managara. Garzon rubesto, se per serte aperta Sua carcer trova, scioglie il volo, e rapido Battendo l'ale, della selva ai lieti de alba par Ricoveri s'affretta; a tal sembianza Il risanato, innanzi a lor, di lancio Si rizza, e prende il letto, e a' suoi ritorna,

Iddio magnificando. Il popol seco Inni canta di gloria al Re superno.

Tra Cafarno che siede al lago accanto, E la foce ove al lago i flutti mesce Il bel fiume che il varca e all'altra spouda Esce d'acque più ricco, i sacri passi Col rinato mattino iya mutando Gesù. Colà presso la spiaggia ei vide Un Pubblican, che de'tributi al banco Riscotitor sedea, Levi, d'Alfeo Figliuol, da noi Matteo nomato, egli era (E sì dicendo, l'accennò col guardo). « Sieguimi, a lui disse Gesù. Di tratto Sorge Levi, e lo segue, e non lo addoglia Lasciar del terren oro il ben caduco Per acquistar, col girgli dietro, eterni Tesori in ciel. Anzi tal gaudio il colma, Che gli appresta un banchetto. Era solenne Quel banchetto, e adagiato a ricca mensa Di pubblicani ed altri un ordin lungo In doppia fila comparia. Si turba A quell'aspetto il sospettoso germe De'Farisei, e, " Donde, a noi con bieche Ciglia conversi, donde avvien, che il vostro Maestro in convival gioja s'acconta Con pubblicani e peccator »? Risponde Per noi Gesù che ne'cor vede, e gli egri Del medico aver d'uopo, e non chi lieto Va di bella salute, e sè venuto Ad appellar a penitenza, ei dice, I peccatori e non i giusti. Il labbro Chiudon color, ma nuovo tempo e nuovo

Destro aspettan di nuocergli. Due spiche, Da'discepoli colte, e fra le mani Trite e gustate nel passar d'un campo, Destan nel sen di que'protervi fiamme Di falso zel, quasi del di festivo La santità si violasse orrendamente. Gesù lor ricordò l'esempio Dell'Isaide quando errante e lasso. Del turbato Saul fuggendo l'ira. Il pan santificato in Nobbe tolse, E a se la fame ed a'suoi fidi spense. De'Sacerdoti indi accennò, che 'l festo Giorno rompon nel Tempio, agnelli e tori Svenando a'sacrifizi, e le immolate Ostic scuojando, ed esca ognor novella Ministrando alle fiamme. E radiante ; Come sol che improvviso esce da' nembi : « Io dico a voi che qui maggior del Tempio Tal v'ha. Se voi ben intendeste il detto Che da Dio vien: Più la pietà m'è cara Che il sacrificio: non dareste colpa Ad innocenti. Per l'uom fatto è il sabbato . Non pel sabbato l'uom, Dell'uomo il Figlio Ha quindi anche sul sabbato l'impero ». Nel di sacro al riposo, un'altra volta.

Mentre agli accenti del divin Maestro La Sinagoga risonar s'udia, Un uom comparve che la destra aveva Inaridita. I Farisei repente. Metton gli occhi in Gesù, « Forse guerirlo . Sclaman fra sè, nel di festivo egli osa, E rompitor della mosaica legge

Il griderem ». Ma chi gl'interni affetti A Gesù può celar? Mite da pria, Ei chiede lor, se altrui giovar concesso Sia nel dì sacro, e meglio in esso torni Salvar un uomo, ovver lasciar ch' ei pera? « E tra voi, indi esclama, evvi alcun forse Cui dove incontri ch'entro un fosso caschi Una sua pecorella in di festivo, Non si chini e l'aiti e fuor la tragga? Ed assai più d'un'agna un uom non merta »? Sdegnose alfin le luci in lor confisse, Ipocriti confusi in muto aspetto, E de'lor cuor la cecità gl'increbbe. Poi disse all'egro: « La tua destra stendi ». Ed ei la stese, risanata ed agile Come la manca. E voi che feste, o Scribi, O Farisei? Forse al suo piè cadeste In mirar sì grand'opra? Iniqua schiatta! Voi di farlo perir, vile consiglio Con un'altra teneste infida setta, Gli Erodïani. - Un'altra volta ancora, Chè qui mi giova accumular gli esempli, A Gesù s'appresenta un tapinello Cui doppio mal premea: sin dalle fasce Egli era muto, e nella ria possanza Allor gemea d'un infernal tiranno. Gesù caccia il demonio, e il muto parla: Nè'l gemino portento al cor fa forza De'Farisei, che mentre il popol grida « Nulla mai di simil vide Israello »! Ir mormorando osan nefandi intorno Che i mali spirti egli discaccia in nome

Del prence delle tenebre. Bestemmia Orrenda si che nel ridirla il sangue Mi s'addiaccia nel cor. – Ma che favello? Di questi falsi sapïenti il tosco Su lui continuo si distilla e piove: Men crudi in Galliea, più fieri ed aspri Nelle Giudee città, ma draghi e tigri Del Tempio all'ombra e di Sion sul colle, Ove a spegner suoi giorni, in dirlo io fremo! Or aperte, or occulte ordiscon trame, D'empie menzogne e di calunnie fabbri.

Ma più gioconda la mia voce or suoni, Chè d'insigni portenti una leggladra Schiera innanzi mi vien, tutta dipinta A color lieti. Sopra il lido usato, Dispensando alle turbe il pan dell'alme, Sedea Gesii. Volge improvvisa i guardi La gente che venir con risonanti Passi un uom sente. N'è Giairo il nome. Archimandrita nella scuola. Anelo Egli corre al Maestro, e come è presso, Cade a'suoi piè, l'adora inchino, e il prega Pietosamente. Alla sua casa addurlo Egli disìa. Quivi ha una dolce figlia, Tenero fior che in sul mattin suo primo Piega all'occaso già. Con caldi accenti Ei fa forza a Gesù: « La mia diletta Figlia, lassa! ahi sen muor. Ma tu deli vieni. E la tua man sull'egro capo imponi, Acciò sia salva e viva ». Il buon maestra S'alza a que'detti, e con lui va. La fida Sua schiera l'accompagna, e'il popol seco.

Come fiume a cui recano i terrenti D'umor tributo mentre al mar declina, Si che abbonda più d'acque ad ogni passo : Cotal la folla nell'andar più cresce, E s'accosta a Gesù. Quand'ecco afflitta Da rio piover di sangue, un'infelice Donna lo scorge. Il dodiccsim' anno Volgea del tristo mal, ch'esosa e turpe, Qual sempre immonda, lei rendea. Già speso Tutto il suo aver la meschinella avea Per trarre aita dalla medic'arte, E speso indarno e indarno avea sofferto Strazio crudel di lunghe cure, sempre In suo peggio tornate. Ella di retro Ponsi al Maestro, gli si stringe appresso, E occulta si che non la scerna sguardo, Della veste gli attinge il lembo estremo; Perchè dice in suo cor: « Pur ch'io sol tocchi Sue vestimenta, io guerirò ». Di botto In lei del sangue inaridì la piova, E nel corpo sentì che la sua piaga Era saldata. Ma in quel punto ancora Dentro sè stesso ei la virtù conobbe Ch'era uscita di sè. Volto alle turbe, « Chi m'ha tocco »? sclamò. « Signor, la calca, Pier gli risponde, intorno a te si fitta Si serra, che t'opprime, e tu dimandi Chi ti toccò »? Disse Gasù: « Per fermo Toccommi alcun, poichè virtù, m'accorsi, Uscì di me ». Gli occhi frattanto in giro Manda a mirar chi fatto ha si. Scoperta Sè la donna veggendo, tremebonda

Ai piè si prostra di Gesù: vergogna Intempestiva non le tronca il franco Parlar, che svela in faccia al popol tutto Perchè'l toccasse, e come fosse un lampo Il restarne sanata. Ei dolce in atto La guarda e dice: « Ti consola, o figlia! Te salvò la tua fede. In pace vanne, E del tuo mal sana rimanti ». Monda Dall'aspra piaga onde si lungo pianse, Di quinci innanzi fu la donna. - Ancora Favellava Gesù, quando un tal venne, E a Giairo gridò: « Morta è tua figlia : A che il Macstro oltre molesti »? - Udia Gesù que'detti, e l'angoscioso padre Si confertava: « Ogni dubbioso affanno T'esca-dal sen; credi soltanto, e salva Ella sarà ». Poi di Giairo al tetto Giunge, e le soglie ne ritrova ingombre Del corteggio de' morti. Ai mesti flauti . Chi dava il fiato, e chi lamenti all'aure Mandava acuti. Di singulti e lagrime E di gemiti un suon ferìa l'orecchio Di chi passava per la via. Si volse Alla querula turba, c « Donde il pianto ? Gesù lor disse: Itene pur; chè morta Non è, ma dorme la fanciulla ». Un ghigno Dileggiator, ch'estinta ell'è, risponde. · Ma tutti quinci ei gli disgombra, e solo Con tre suoi fidi, e con la madre e il padre Della fanciulla, ove di vita scosse Ne posano le membra in sulle piume Entra, e s'accosta, e lei per man prendendo,

E ad alta voce favellando, « Sorgi, O mia fanciulla, esclama; io son che il dico ». Al cenno invitto, riede in lei lo spirto, Ed ella sorge, e volge intorno i rai, Scintillanti di vita e di contento. Cenno egli fa che le ministrin vitto. E più fresca di pria la giovinetta Balza dal letto, e de'naterni amplessi Corre alla gioja. Lo stupor, la santa Voluttà che a'parenti agita il petto Nel rabbracciar la già perduta figlia, Chi può ridir? Chi i grati sensi? Ad essi Gesù si svelle, e sull'evento un alto Silenzio impon. Ma chi frenar può lingue Ebbre di gaudio? Del gran fatto il grido Dal Libano all'Orebbe si diffonde. E l'ode del Giordano ogni riviera.

Ma qual suo passo di ammirande geste Non è segnato? Mentre ei vien la vita A ridestar nella gentil fanciulla, Sana nua donna che sue vesti ha tocco: Mentre sen parte, apre a due ciechi i rai. « Miserere di noi, figilo di Davide »! Gridan que mesti. Ei chiede la se cecodono Chei possa al di l'arbe lor eiglia rendere. « Si, 'I puoi, Signor »! ad una voce sclamano Gesia gli occhi lor tocca in largo premio Della lor fede, ed ecco il sole illumina Quelle pupille pria sepolte in tenebre. Di portenti in portenti a questa forma I va scorrendo il gran Maestro, e tutte

Dal lago Galileo n'eran le sponde

Alternamente spettatrici. Intanto Ricorrea d'Israello il di solenne, Ed a Sionne i peregrin devoti Correano a stuoli a celebrar di Pasqua I sacrifici. Alla città reina Torna egli pur, ma il suo tornar d'un alto Prodigio splende immantinente, e tutta Gerusalemme sen commove al grido, -Onde il fiel Fariseo più s'inaecrba.

Evvi, e'l sapete, in Solima uno stagno A cui dell'onde sue manda il tesoro Di Gihon la fonte suburbana. Siede Esso alla porta ond'han per legge ingresso Le greggi clette a'sacrifizj, e quindi La piscina probatica s'appella. Da cinque logge in vago ordine è cinto Il ricetto dell'acque. Entro i capaci Portici ingente ivi giacea caterva Di languenti: chi al tutto ha perso il lume Degli occhi, e chi de'piedi offeso è in molte Sconce maniere, o delle membra è monco, Arido, attratto. D'essi ognun brameso Stava aspettando l'agitar dell'onda; Chè a tempo a tempo nello stagno scende L'Angiolo del Signore e turba l'acque, E chi primier nella piscina cala . Dopó scosse le linfe, ei n'esce mondo, Qual s'asi il morbo onde gemea doglioso: Ma sol risana chi s'attuffa il primo, Poi dell'alta virth si spoglian l'acque. Un meschino infra gli altri ivi giacea In sul carretto al suo lettuccio affisso

Cui da trenta ed otto anni eran le membra-Da parlasia storte e perdute. I lumi Sopra costui pose il Maestro, e vide Che da gran tempo ei dolorava, e « Vuoi Risanato esser tu »? disse pietose. « Uomo io non ho, rispose quei, che amico Me nello stagno immerga, allorchè l'acque Ne fur turbate. Onde l'infermo fianco Mentre della piscina all'orlo io traggo, Pria di me vi si gitta altri più snello, E salvo ei n'esce, ed egro, ahi lasso! io resto »; Divinamente maestoso, a lui Disse Gesù: « T'alza e cammina ». Ratto Balza in piedi colui, gagliarde e sciolte Si risente le membra, in sulle spalle Si reca il letto, oh maraviglia! e franche Orme imprimendo, si dilegua a'sguardi.

O del Signor somma bontà! Gli afflitti
Ei rasserena, dà salute agli egri,
E d'umiltà, di carità perenni
Ministra esempli, e ne'cor mondi accende
Vivo l'amor della celeste fede.
Ma che non può basso livor, gelosa
D'ippocriti malizia? Il sacro giorno
Del sabbato correa quand'ei l'antico
Parletico scioglica dal lungo, acerbo,
Insanabil malor col suon gentile
Della parola che di vita è fonte.
Ed ecco alto rumor menarne, e infeste
I Farisei muover di ciò querele,
Quasi Gesù, per violar la legge,
Nel sacro di sforzi a obbedir natura.

Iniqua aceusa, e più che iniqua, stolta, Che ognor rinnovellata, ognor in onta Su lor ricade, e più gl'incolpa. Ai felli Gesù rispose: « Opra mio Padre sempre, Ed opro io pure in un con lui ». - Ma l'ira De'Sacerdoti con più crude vampe Ne rïarde, e alle turbe in fier sembiante Volti, vorrian pur trarlo a morte, reo Lui del sabbato infranto alto gridando, Ed ancor più dell'aver detto padre Essergli Iddio, con ch'egli a Dio sè pari Facca. Rispose alla maligna stirpe In tai sensi il Maestro: « Il vero io dico: Cosa non può far da sè stesso il Figlio La qual non abbia visto ei fare al Padre. Quanto fa il Padre, il fa pur esso il Figlio, Perchè il Padre ama il Figlio, e nulla ascosto Gli tien di quanto egli opra. E ben più grandi Opre vedransi, portentose e forti: Chè come il Padre i morti sveglia, e vita In essi infonde, così pure il Figlio Vita in cui vuole infonde. Il divin Padre Dal giudicar s'astien, ma potestade Intiera ei diè di far giudicio al Figlio, Acciò che il mondo renda al Figlio onore, Come al Padre lo rende. E chi non rende Al Figlio onor, neppur lo rende al Padre Che l'ha mandato. Il vero, il vero io dico : Chi mia parola ascolta, ed in lui crede Che m'ha mandato, egli ha l'eterna vita. Nè cade nel giudizio, anzi da morte A vita è già passato. Il vero io dico,

Nè ven prenda stuper, venir dee l'ora In cui quanti si stanno entro a'sepolcri, Udiran del Figliuol di Dio la voce: E quei che al ben drizzato avran lo spirto, Risorgeran per la celeste vita. E quei che eorso avran del mal le vie. Risorgeran per la final condanna ". Poi lor mostrò come di lui rendesse Testimonianza il santo Araldo, e un altro Maggiore, il Padre, e la rendesser l'opre Date dal Padre ad adempire, e i prischi Carmi, e soggiunse: « De Profeti voi Scrutate i libri, perchè in essi eterna Vita aver reputate, ed essi quelli Appunto son che di me rendon fede. Nè voi volete a me ven rne, ah ciechi, Per aver vita! io non accetto gloria Che dagli uomini vien: ma in voi, ben veg: Amor di Dio non è. Nel nome io venni Del Padre mio, nè m'accogliete. Or quando Altri oserà nel nome suo venirne, Voi lo accorrete. Ma qual fè por nido Può'n voi che gloria l'un dall'altro a gara Ite accattando, e non cercate quella Che da Dio sol deriva? Innanzi al Padre Non v'accuso jo però, Mosè v'accusa. Quel Mosè in cui sperate. Ei di me scrisse, E voi negate ad ambo a un tempo fede »!

E voi negate ad ambo a un tempo fede »! Stanco non già, ma nel pensiero assorto Delle dive parole, onde una tioca Immago sol rendea, tace e dimesse Tien le pupille il narrator; poi come Uom che a nuoto varcò di mare un braccio Tra flutti perigliosi, e alfin la terra Toccando, par che nuovi spirti acquisti ; Così snoda la lingua in suon più vivo.

Ricondurvi, o compagni, or m'è diletto Al dolce lago onde s'adorna e ride La mia terra natia; chè l'aure prime Io bebbi in Galilea. La molle arena Delle sue rive argento sembra in mille Particelle converso. Il mite olivo Ivi si piace ed il nettareo fico: E l'arboseel v'alligna ch'odoroso Balsamo stilla. Il verno-stesso è mite, Qual primaycra, nè d'erbette e fiori Mai vedovato. A quelle piagge riede, Volte le spalle all'infedel Sïonne. Gesù. Qual di colombe amico stormo Al grido di chi a lor dar l'esca suole, Cotai da tutta la promessa terra E-sin da'lidi del Fenicio mare Corron ansie le genti al gran Maestro. Tutti egli ascolta, ognun consola, gli egri Sani rimanda, ed il silenzio ingiunge Sul beneficio, ed anco a' mali spirti Che flettean le ginocchia al suo cospetto, E gridavan, « D'Iddio tu'l figlio sci », Non palesarlo minacciando impera.

Presso Cafarno ad aquilon s'estolle Un monte che di selve ha cinto il capo, E nudo il dorso. Le venture genti Di Cristo il monte, lo diran, s'io leggo Ne' di futuri. In un'aperta landa Leva la fronte, e quinci il lago mira, Quindi scene campestri, e dolce ha l'erta Che lunge scopre. Sorra d'esso un giorno Salì Gesù, da interminabil folla Se segregando, che il seguia, qual segue L'armbi angel quando in Egitto passa: Se vero è pur della Fenice il grido Che d'ostro pinta e di smeraldo e d'auro, Unica in terra, senza nozze o prole, edifica a sè stessa e rogo ed ara, Ove a raggi del sol tolte le fiamme, S'arde, e dal cener suo sempre rinasce: Mistica forse d'un gran ver figura.

Già la sera apparla con l'ombre a tergo. Quando Gesù poggiò sul monte, e tutte, Nell'erma solitudine raccolto, Pregando trapassò le taciturne Oce di notte. Poi s'innalba il cielo, E a'vinti albor succede il roseo lume. Dell'aurora, che al sole apre le porte Dell'oriente. Il vero Sole allora. L'eterno Sole i suoi seguaci appella. E a sè dinante, sopra un sasso assiso, Gli accoglie, e fra lor dodici n'elegge, Come dodici fur d'Elim le fonti Che nel deserto al popol d'Israello Spenser la sete colle limpid'acque, E dodici le gemme, onde splendente Iva il sacerdotal petto d'Aronne, E dodici le pietre che nel fondo Scelse al Giordano Giosuè. Per fidi

Suoi compagni gli elegge, e per mandarli Ambasciator del suo divin yangelo. E ciò che dar non può terren monarca, Il celeste lor diè, poter sovrano Di risanar gl'infermi, e fuor de'corpi Cacciar gl'immondi spirti. Infra l'eletto Duodenario drappel, primier fu Pietro. Cui di Simon sì volse il nome antico. Prole di Zebedeo, coppia di forti, Jacopo segue con Giovanni, ed ambo Denominò Figli del tuono. Andrea Poscia succede, e Didimo, e Filippo, Che fu primo a seguirlo, e il d'anni carco Bartolommeo, con Qu'el ch'ei tolse al banco De'pubblicani, e un Jacopo novello, D'Alfeo progenie, c'l cananeo Simone, Zelote detto, e in un Taddeo. Postremo Fu Giuda Iscariota. (E lui nomando Natanaèllo aggrottò il ciglio, e un tristo Presentimento, nunzio ahimè del vero! Correr gli fè per tutti i membri un gelo.)

Con lor Gesù discese, e nell'aperta
Landa ristette. Innumerevol turba
Gli s'appressava, e ognun volca col dito
Toccarlo almen, perchè virtù n'ascia
D'ogni malor risanatrice, e quelli
Cui l'atrospirto travagliava, tosto
N'eran disgombri. Indi poggiò sull'erta
Un'altra volta, sì che lunge il suono
Di sue parole s'effondesse, e il fianco
Su largo masso riposando, in chiare
Ed alte note incominciò: « Beati

I poveri di spirto: ad essi il regno De'cieli s'appartien. Beati i miti: La terra fia retaggio lor. Beati Quei che in pianto si struggono: letizia Li colmerà. Beati quei cui punge E fame e sete di giustizia: pago A sazietà fia 'l lor disìo. Beati I pietosi d'altrui: pietà sovr'essi Risplenderà. Beati i puri in core: D'Iddio la faccia mireran. Beati I pacifici: ad essi il caro nome Di figliuoli d'Iddio. Beati quelli Che soffron rio travaglio per amore Della giustizia: a lor de'cieli il regno. Oh voi felici quando l'onte e i danni E il maledir degli uomini sul capo Vi piomberan per cagion mia! Gioite Allora e festeggiate; ampia v'aspetta Ricompensa nel ciel. Molestie e guerra Pur sostenner così dal mondo i santi Profeti che fur pria. - Ma guai! guai! dico, O ricchi, a voi; chè'l vostro gaudio in terra Già riceveste. Guai a voi, satolli! Nell'altra vita vi sarà di strazio Perpetua fame. Ed a voi guai che in riso E in gioja state! gemebondi e'n pianto Un di starete. Ed a voi guai, se il mondo Vi benedice! chè solea lo stesso Far co'falsi Profeti il mondo antico.

a Il vero io parlo. Alcun di voi non pensi Ch'io sia venuto a sciogliere la legge Od i Profeti. Non a scioglier venni, Ma ad adempir. Quanto io v'insegno, impresso Custodite nell'alma. Il ciel, la terra Trapasseran, ma non le mie parole. « Udiste che agli antichi fu già detto: Tu non ucciderai. Or io vi dico: Non adirarti col fiatel, nè scherno Fargli od onta od oltraggio in voci o in opre; Chè puniria te di Geènna il foco. Ma quando stai per far l'offerta all'ara, Se colà ti rimembra che il fratello Alcuna cosa ha contra te, l'offerta Posa avanti all'altare, e ratto corri A rannodar col tuo fratel la pace, Poi ritorna, e il tuo dono offri all'Eterno. Nè solo i falli perdonargli e l'onte Tu dèi, ma i gravi ed i minor difetti In lui non iscrutar, nè sporgli in faccia Al mondo, e innanzi risguardar te stesso: Chè mentre altrui lieve cavar pagliuzza Vuol dagli occhi l'ipocrita, non mira

« Udiste che agli antichi fu già detto:
Non fornicar. Ed ecco or io vi dico:
Ogni uom che l'altrui donna vicn mirando
Per concupirla, egli è nel cor già reo
D'adulterio con lei. Sia monda l'alma,
Sacra del nodo marital la fede;
Quei che congiunse Iddio, l'uom non disgiunga,

Qual s'abbia ei stesso ne'suoi occhi trave.

« Udiste che agli antichi fu già detto : Non spergiurar. Ed ecco or io vi dico: Non giurar nulla affatto; nè pel ciclo , Perchè trono è di Dio; nè per la terra , Che fa sgabello all'immertal suo piede;
Ne ger Gerusalemme, ch'è la reggia
Del magno Re; nè pel tuo capo istesso,
Cui far nero non puoi, nè bianco un crine.
Si no, no: sia il parlar tuo; da mala
F, onte provien checchè di più favelli.

« Udiste, preseguia, come fu detto: Dente per dente, occhio per occhio, Io dico: Non forza a forza oppor; ma sc la dritta Gota alcun ti percosse, e tu la manca Gota a lui porgi ancora. E se la veste Uom contender ti vuole, il pallio istesso Tu gli concedi, e se a far mille passi Talun ti sforza, altri due mila seco Va di cammino, A chi ti chier, tu dona : Non far mal viso a chi ti cerca un presto, Nè'l tuo da chi te l'involò, ripetere, Ciò che dagli altri a te medesmo fatto Vorresti, agli altri il fa: qui sta la legge Ed i profeti. Per l'angusta porta Entrate, perchè larga è l'altra; e vasta La via che guida a perdimento, Il buono Dal tesor del suo core il bene elice. Ed il male il malvagio, Alle celesti Sedi aver loco speri sol chi fido Segue il voler del Padre mio ch'è in cielo. « Udiste, soggiungea, come fu detto.

« Udiste, soggiungea, come fu detto. Ama il prossimo tuo, ma l'odio serba Pel tuo nemico. Ed io vi dico: Amate Anche i vostri nemici; chi v' ha 'n odio Beneficate; a chi v'impreca danno, Del ben bramate; e per color che felli Vi son coll'opre, o con calunnie infesti, Di cor pregate, acciò del Padre vostro, Ch'è nel ciel, siate figli. Egli il suo sole Fa sui buoni e sui rei sorger del pari-E la sua pioggia sopra i giusti manda E sugl'ingiusti. E lode al ver si renda: Se chi t'ama, sol ami, e qual n'hai merto? Non fa lo stesso il pubblican? Non ama Quelli ond'è amato, il peccator pur esso? Se a chi del ben ti fa, del ben tu rendi-Qual merto hai tu? Sì fan gl'iniqui ancora. Se doni in presto a chi tu speri averne, Qual merto hai tu? Tra lor si danno a presto Anche i malvagi. Se il saluto ai soli Fratei tu porgi, in che da te diversi Sou gl' idolatri? Ond'io vi dico: i vostri Nemici amate; nel giovare impigri, Giovate ognor; date a prestanza, nulla Indi sperando; e in cambio avrete grande Rimuneranza, e voi sarete figli Di lui che siede oltre ogni eccelsa cosa: Però ch'ei stesso con gl'ingrati e gli empj È pur benigno. Verso altrui pictosi Vi dimostrate, e di mercede pieni, Perchè pien di mercede è'l vostro Padre ».

Ape a'giorni d'april sugge men cupida Giglio d'Engaddi, o damascena rosa, Che noi quel santo ragionar che tutto Il mortal senno e gli argomenti e l'arti Pel gran conquisto dell'eterno impero, In questo sol chiudea dolce precetto: « Sinceramente voi l'un l'altro amate ».

Ei sì poscia dicea: « Deh non vi prenda Voglia d'oprar vostre buon'opre in faccia Agli uomini col fin che ne s'en viste; Perch'altrimenti non ne avrete premio Dal vestro Padre ch'è ne' cieli. In quella Che tu limosinando altrui soccorri, Non imboccar dinanzi a te la tromba, Siccome ne'ginnasj e 'n su' crocicchi Degl'ipocriti è stile, affin di trarne Onoranza dal mondo. Il vero io dico: Costor già ricevuto hanno il lor premio, Ma tu quando al meschin doni pietoso, Ti reggi sì che la sinistra ignori Ciò che fa la tua destra, e giaccia occulto Il beneficio; e ben saprà copioso Rimeritarti il tuo celeste Padre, Che nell'occulto vede. E quando innalzi A Dio preghiere, non seguir l'esempio Degl'ipocriti, ognor d'orar gelosi Ne'ginnasj, pe' fori, e'n su' crocicchi, Acciò li vegga il mondo. Il ver vi dico: Costor già ricevuto hanno il lor premio. Ma tu come d'orar ti riconsigli, Entra nel tuo cubicolo, e ne serra L'uscio, e in segreto i i al tuo Padre prega: E il Padre tuo che nell'occulto vede, Ten renderà buon cambio. E quando preghi, Non ti stemprar in molti accenti. Al Padre Quanto puoi d'uopo aver, già tutto è conto. Pria che tu'l chiegga. A lui sì dunque prega: O Padre nostro, che ne'cieli hai sede, S'alzi al nome tuo santo eterna laude.

Venga il tuo regno: il tuo voler sia fatto.
Così in ciel come in terra. A noi pel vitto
Oggi il pane largisci. I nostri falli
A noi perdona, come a chi n'offese
Noi perdoniam. Deh non lasciar ci vinca
Il tentator nemico, e al mal ci togli.

« Chiedi, e otterrai, ritroverai, se cerchi; Ti s'aprirà, se picchierai. Ma largo Sii nel recar a chi n'ha d'uopo aita. Date, ed a voi dato sarà; ricolma Si verserà nel vostro sen misura. L'oro a che vagheggiar? Servire a Dio In un tempo e a Mammone è pensier folle. Nè sulla terra accumular tesori Vostro studio esser dee, ma si raccorli U' temer non saprian ruggine e tarme, Ne man rapace che gl'involi, i santi Tesor del cielo. Innanzi a tutto, il regno Di Dio cercar, e la giustizia vuolsi; Al resto Iddio provvede, egli che pasce Gli augei dell'aria, e i fior del campo veste Di vaghe spoglie, preziose tanto, Che agguagliarle non può porpora o bisso ».

Con vivissima immago alfin l'eccelso Sermon suo chiuse, e ci stampò nell'alma, « Ognun, dicendo, che a me viensi, e ascolta Le mie parole, e d'esse a norma vive, Egli a un saggio assimigliasi, ch'ergendo Una magion, profondo ha fatto scavo, E posti in sulla roccia i fondamenti. Cade a scrosci la piova, il fiume inonda E traboccando furïoso scagliasi Contro di quella; ma la casa immota,
Perchè fondata in sulla roccia, sta.

Ma chi le ascolta, e nell'oprar sen parte,
Allo stolto è simìl, che in sull'arena
Edificato ha la sua casa, ignuda
Di fondamenti. Vien la pioggia, infuria
Il vento, e il fiume inondator percuote
La sua magion, che d'un sol colpo a terra
Con gran fracasso ruinando cade ».

Qui tacque e sorse il gran Maestro. Attonite
Del suo saper, le ascoltatrici turbe
Sclamando ivan tra lor: « Oh qual novella
Dottrina è questa! e qual virtù d'accenti!
Nulla s'udi mai pari in Israello.
Ei premj e pene, ei vita assegna e morte,
Legislator e giudice e monarca!
E tanta autorità gli sta sul labbro
Con tanta grazia, che rapite e vinte
S'arrendon l'alme, e gioja n'han suprema ».

Scese Gesù poscia dal monte, e agli altiInsegnamenti non minor suggello
Diè co'prodigi. Lungo il lito, e cinto
Da folta gente, ei procedea, quand' ecco
Per contrario cammino un uom venime
D'atra, schilosa, orribil lepra carco,
Si che sola una piaga era il suo corpo,
E non men che pietà, mettea ribrezzo
Il rimirarlo. Ai sacri piedi ei vola,
Ed adorando, supplice gemente
Apre tai sensi: « Deh Signor, se il vuoi,
Tu puoi mondarmi».-«E tu sii mondo, il voglio».
Disse Gesù. Men si sfrenò veloce

Dalla fromba davidica la pietra
Onde pianse Filiste, che da'membri
Di quell'afflitto si parti la lebbra.
Piaghe, squame e ria sanie e puzza e doglie,
Tutto qual lampo dileguossi, e puro
Egli emerse com' nom ch'esce di limpida
Onda di stagno, ove attuffossi a tergere
La bruna polve onde avea lordi gli omeri,
E per molt'ora a nuoto errò sul lucido
Volto dell'acque, grato aspetto al popolo
Che dalla sponda lo contempla e plaudegli.

Mentre d'alto stupor l'alme c'ingombra L'antica lepra ad un sol cenno spenta, Ve' miracol novello. In sulle porte Cafarnaite, stuol d'illustri vegli A Gesù fassi incontro. In quella terra. Ove di legionari un picciol nerbo Roma a presidio tien, duce dell'armi Era il rettor d'una centuria. Un fante Avea costui che qual suo figlio amaya , E a morte tracorreva il miserello Da parlasia disfatto e dolor aspri. Desio del condottier traca que' vegli, Maggiorenti del loco. In caldi accenti Pregan essi Gesu, gli salvi il servo. Ed i lor preghi a 'ngagliardir, « La nostra Gente, dicono, egli ama, ed una eresse Sinagoga per noi ». - « Verrò, benigno Gesù risponde, e il guerirò ». - Con essi Poi s'avvïava, e il militare ostello Già di fronte mostrava le turrite Sue mura. Ma precorsa è fama intanto.

E ch'ei viene in persona a consolarlo Narra al Guerrier. Tosto di scelti amici Manda questi un drappel che a mezzo il corso Gesù fermando, osseguïosi, in nome Del Condottier, gli porgon le parole Ch'ei lor commise: « Deh Signor, non darti Tal disagio per me. Degno io non sono Che le mie soglie un tanto ospite onori, Nè venirne io medesmo a te fui oso. Ma un solo accento profferisci, e salvo Il mio donzel sarà ». - Si volse in atto Di maraviglia alle seguaci turbe Il Signore, e lor disse: « In Israello Tanta fè non rinvenni. Il vero udite. Verran dall'Orto e dall'Occaso molti, E commensali sederanno a cena Con Abram, con Isacco e con Giacobbe Nel regno eterno: ma del regno i figli Nelle tenebre esterne fian respinti Ove han lor sede dolorosa il pianto B lo stridor de'denti ». - Indi rivolto Al Centurion, che dietro a tutti, umile Si ditenea; " Vanne, gli disse, ed abbia, Tal qual si merta, la tua fe mercede ». Disse, e in quel punto fu sanato il servo

Piove appena sui fior roride perle L'alba, tornata a far vermiglio il cielo, Che Gesù di la parte, e piega ad austro Verso il confin che il Galileo disgiunge Dal Samarita. Ivi mugghianti l'acque Volge un torrente, e n'è Cisonne il nome, Che dal Taborre dirupando, irriga L'amena valle d'Esdrelòn, sì spesso Tinta del sangue de' guerrier, poi corre A sposarsi al mar d'Acco entro il lunato Golfo che a questo mar forma da fianco La sporgente su'flutti altera mole Del Carmelo, ov'ogni antro ed ogni selva Par che d' Elia sempre ripeta il nome. Quinci da quel torrente un breve tratto, Del men ripido Ermòn s'erge alle falde Una città cui di Namo il nome Bella dinota. In facil poggio assisa, Ricca di frutti e d'ogni don gioconda, Ell'adesca i vegnenti. Ed in queli' ora Che alle sue porte noi giugnemmo, ah quanto Regnava nelle cose amabil riso! Di lievi nubi, in rosa e in auro tinte, Sparso il cielo appariva; il vespertino Venticello scendea tepido e lene Di cima ai colli; intra le verdi fronde Mille alati cantor con viva festa Salutavan del di l'occidua pompa, E dall'erbe e da'fiori una fragranza Uscia che l'alme riempia di pura Dolcezza. Ma fra tanto amabil gaudio Della natura, oh quale il cor ci strinse, Occupando improvviso i nostri sguardi, Spettacol lamentevole e funesto! A seppellir portavano un estinto, E di sua madre unico figlio egli cra, E vedova infelice era sua madre. Lagrimando seguiva ella il ferètro, E molti cittadin di quella terra

Accompagnavan la funerea bara, Cortèo lugubre! Della flebil madre L'aspetto ancor mi sta su gli occhi: i sassi Mosso a lagrime avria. Ma chi cessarne Potea l'ambascia, fuor colui che stretta Tien morte in pugno? A lei Gesu s'accosta, E dolce come il susurrar dell'aura Tra'mirteti di Galbala o i rosai Del fecondo Saronne in sul levarsi Di ridente mattin, « Donna, ei le dice, Non pianger più ». Ne fur que'detti un vano Suon di steril conforto. Egli alla bara Appropinquossi, e la toccò. Ristette, Da riverenza e da stupor commossa, A quella vista la funerea schiera. Come giacinto dal suo stel diviso, Nel pallor della morte ancor leggiadro, Discoperto nel viso, in sul ferètro Giacea l'estinto garzoncel. Gli sguardi Su lui posa il Signor; pietà gentile Gli atti ne informa, e del sovrano impero La maestà ne attempra e il fulgor divo. « Alzati, o giovinetto, io tel comando », Gli dice; e tosto, oh lieta vista! il morto S'alza seduto in sulla bara, e parla. a Ecco il tuo figlio, io te lo rendo », aggiunge Alla madre Gesù. Terror devoto Misto a gioja dolcissima serpeggia In ogni cor; s'apre ogni labbro al canto In queste note: « Ha visitato Iddio Il popol suo; rendiamgli gloria. Il grande Profeta apparso è in mezzo a noi ». La fama (v.941) Canto sesto

141

Dal freddo Dan all'arsa Bersabèa Reca l'alto miracolo. Le madri Esclaman, tocche da pictoso affetto, « Benedetta colei che in lui s'incinse »!



#### CANTO SETTIMO

#### ARGOMENTO.

Ritorno di Geni a Namret ove veglion precipitorio.
Nissione degli Apostoli.
La pecentrice.
Moltiplicarione de pani.
Terra Pasqua. Geni fagge per mon esser fatto Re, e cammina sal mare.
La Cananca.
Confessione di San Pietro. Gesù gli di le chiavi del cielo, e precipe la propria morte.

del cielo, e predice la propria morte.
Festa dei tabernacoli.
La donna adultera.
I Giudei vogl'ono lapidar Gesù Cristo mentre predica nel Tempio.
Il cieco nato.

Il cieco nato.

Istruzioni diverse di Gesù Cristo. Fermento de Farisei. Stringe al seno i fanciulli.

Festa della dedicazione del Tempio.

Parabole.

Fine del racconto di Natanaele.

Molto in 1 reve or ristringo, onde m'avanzi Tempo a fluir pria che le cime induri De monti Nabatei l'alba novella; Disse Natanaello, indi seguia. Ai cantici di laude onde giulivi Di Naimo a lui suonano i bei poggi, Si sottragge il Maestro, e riede a'lidi Del mar Genesaro. Quivi l'eccelsa

Tiberiade l'accoglie, e la pescosa

#### Canto settimo

(v.10)

Betzalda, e Cafarno, e a questa appresso Corozaimme dalle grigie torri Oltre il Giordano, e Dalmanuta, e l'ultima Gàmala che shoccar dal lago mira Limpido e baldo il sacro fiume. In quelle Amene prode, e per le attigue valli, E spesso fin del Libano alle falde, Del Tabor, dell'Ermonne e del Carmelo Spignendo il corso, dal pomoso autunno Al primo verdeggiar di primavera Senza posa ei s'aggira, or della legge Nelle scuole sponendo i sensi ignoti, Or sulla spiaggia e negli aperti campi Dirozzando le turbe, e con portenti, All'altrui ben, qual dardo a segno intesi, Valorando i ricordi. A Nazarette Un di pur torna, e quella patria ingrata, Che la culla non die, dargli la tomba Empia desìa. D'un invisibil velo Ei si circonda, e tra l'avversa frotta. Che urlante ed ebbra e per furor delira, Lui dall'alto scagliar d'un masso anela, Passa tranquillo. Sull'iniqua terra Far dal eielo ci potea piover le fiamme Vendicatriei, ma pensier non cape Nel suo eor, che non sia mite e benigno: Perdonar sempre, e giovar sempre, e sempre Amar chi più l'offende, è suo costume; Tal che legge d'amore è la sua legge. E il suo giogo è soave, e la sua salma A portarsi è leggiera. Onde veggendo Languir le genti derelitte e lasse,

Di gregge a guisa cui pastor non guardi, Pietà sentinne: a sè chiamò l'eletto Collegio degli Apostoli, ed un'altra Volta lor die l'alta virtù di porre In fuga al par gl'immondi spirti e i morbi. Essi il reame a predicar di Dio, Ed a sanar mandò gl'infermi, Il solo Baston che regge a'viandanti il passo Prender lor disse, e non bisaccia o pane, Nè moneta nel cinto, o doppia veste, « D'Israello alle peccre smarrite, Ite, e nunciate che de'cieli il regno S'appressa, ei disse. La salute agli egri Rendete, i morti ridestate al giorno, Fate mondi i lebbrosi, i mali spirti Disbandite da'corpi, e qual voi stessi Senza mercede riceveste, date Senza mercede ». Pe'castelli intorno Gli ardenti messi del divin Maestro Spargonsi a compier la grand'opra, e il regno Nunzian de cieli, e le sviate genti A penitenza invitano : gli ossessi Dagl'impuri ler ospiti d'abisso Dilivrano, e con olio ungon gl'infermi, E a salute li tornano; figura D'altra Unzion che già nell'ombre io scerno. E che dell'alme fia conforto e pace.

Pei castelli ivan essi, ed ei sen gia Per le città, più malagerol messe Serbando a sè ne'lochi ore l'orgoglio De mortali assottiglia il folle ingegno Per far contrasto al ver che spiace, e il pomo

# Canto settimo

(v.74)Coglier del ma!, che tanto il gusto inesca, E gustato dà morte. Al lido alfine Ove a Cafarno il mar di sè fa speglio, Si riconduce. Ivi ospital banchetto Di commensali e di lautezze pieno, Lo ditenea, quando sul fior degli anni E di beltà nello splendor più caro, Ma dolorosa de'passati falli, Entra una donna nel triclinio, e corre Accesamente a lui rincontro. È dessa La Maddalena. A'sacri piè prostesa, Del suo pianto glirriga, e caldi baci Sopra V'imprime; d'odoroso unguento Li cosparge, e ribacia, e colle trecce. Disciolte all'aura li rasciuga e terge, Nè del baciarli è sazia mai. Da sette Immondi spirti ei l'avea sgombra in pria, Ed ella a'piè del suo Signor si strugge Di pentimento e di devoto affetto. Di molte colpe ella il perdono ottenne, Perchè molto ell'amò, Celeste amore Che in due fonti di lacrime converse Quelle vaghe pupille, ond'empie fiamme Sgorgavan già di non pudiche voglie, Peccatrice contrita! a te perenne Si serbi un loco nella diva istoria. Ed eccelsa una sede nell'eterno Impero. Te la fede tua te' salva. I tuoi falli abborristi, e con torrenti Gli lavasti di lagrime; prostrasti Giù nella polye la beltà che tanto Vincitrice dell'alme iva superba;

Mercè sperasti e l'ottenesti; amasti, Ed il tuo amor dagli Angeli fia scritto Nel gran volume dell'eterna vita.

Già le liquide gemme all'erbe tolto Ed alle fronde avea fulgido il sole Della dimane, ed al-fragor dell'onde Colà vicin sull'arenosa costa Ammaestrando le addensate genti Stava il Signor, quand' ecco a lui ritorno Far la schiera de' Dodici. Pietoso., Per dar lor tregua dopo i lunghi affanni (Chè nè di cibo confortar le stanche Lor membra hann' agio, si serrate intorno A Gesù si rammassano le turbe), Tutti seco ei gli aduna in un naviglio, E il corso ne fa volgere a un silvestre Seno che porge, in sull'avversa proda, Con l'onde a fronte ed erti monti a tergo. Solitario un ritiro. Alcun partirsi Li vide e ad altri il disse, e il suon ne corse Per le città. Lento solcava i flutti Il navicello in cui Gesù sedea Favellando a' discepoli che i remi Addormirsi lasciavano sull'acque. Tanto il piacer dell' ascoltarlo l' alme Assorte ne tenea! Ratte in quel mezzo Pei sentier lungo il lago e i brevi calli Movean le turbe, tal che all' erma landa Pria de' nostri arrivar. Moleste e impronte. Quai mosche estive a chi rappiglia il latte, Altri dette le avria; non ei, che dolce Anzi le accoglie, e in sull'erbosa falda

Poggia d'un monte, e del celeste regno, Ivi seduto, lor ragiona, e gli egri Leva d'affanno. Del gran mare intanto I salsi flutti iva lambendo il sole.

« Deserto è il loco, e già trascorsa è l'ora ; I Dodici allor dissero al Maéstro; Deh licenzia le turbe onde alle ville Possan raddursi, e, pria che notte imbruni, Rifornirsi di cibo ». - Il farle ir lunge Del vitto in traccia a lui rincrebbe, e disse: « Voi li cibate ». E rispondean: « Sol c'ique Pani e due pesci abbiam con noi. Sì scarso Alimento che è mai per sì gran gente Tuttor digiuna »? Ed ei soggiunse: « A squadre Fate seggan sull' erba ». - Essi pel verde Tappeto intorno scompartic le turbe, E cinque mila fur seduti a mensa, Oltre le donne ed i fanciulli. Allora Prese il Maestro i cinque pani e i due Pesci, ed al cielo i lumi ergendo, grazie Rese a Dio Padre, e benedisse il vitto, E franse i pani, e a' fidi suoi li porse Per ministrarli a quelle genti, assise Sulle zolle a convito: Indi il medesmo De' pesci fece, e li spartir tra tutti In tanta copia ch' ognun n' ebbe larga Imbandigione, e si colmò di vitto Quanto il mosse deslo. Poi che satolle Vide le turbe, « Or voi gli avanzi, al fido Drappel suo disse, ne cogliete ». Ed essi De' cinque pani ridondati al pasto. Dodici cesti ne recâr ricolmi,

E de' pesci rimase anche dovizia. Le turbe allora in si mirabil forma Pasciute, alzår devote grida, e « Questi, Sclamar, ben veramente è 'l sespirato Profeta che del mondo era speranza »! E di rapirlo fan tra lor consiglio . Ahi disennati! e d'esaltarlo a forza Re de' Giudei. L' insano lor pensiero Mira ei col guardo scrutator dell' alme , E gli disgrada, Il suo de cieli è il regno. E ben altro che il trono in terra ei chere. « Al lido, al lido, itene ratti: i remi Date nell' acqua, e suli' opposte arene Me precedete », dice a' suoi, Sul clivo , Lietò di verdeggianti erbe novelle. Ei rimasto, congeda il popol folto. Poi del monte le vette ed i riposti Gioghi ricerca per orarvi in cheta Solitudin notturna. Il di s'estingne Pria che giunger a riva e scior la barca Possan gli alunni del Signor. La prora Ver Cafarno alfin drizzano, ma tosto Soffian aure nemiche, enfiansi l'onde, Mugge il tuon, fischia il nembo, e minacciosa La notturna procella erra sul marc. A stento i remeggianti il legno spingono: Chè lottar lor convien col veuto e il fiotto. Crudi e avversi del par. Gesti gli scerne Faticanti în tal guisa e in tal periglio. Ma gli giova lor fè porre a cimento, Ne dal monte si muove a lor soccorso In sin che notte all' ultim' ore inclina,

E un pallido color torna alle cose. Ditilato sull' onde allor s' avanza Che bacian rispettose il divin piede, E in men d' un lampo il già lontano abete Arriva, Camminante in cima a' flutti Lungi un trar d'arco e di passarli in atto Lo scorgon d'improvviso i naviganti, E un fantasma lo credono: spavento Ne prendon alto, e sino al cielo un grido Caccian tremanti. Al che Gesò la nota Voce discioglie: « Fate cor, son io: Bando al timor ». Raffigurarlo in volto Tentau essi mal certi in quel barlume : Ma Pietro, a cui vieta gl'indugi amore -Ritto in poppa e protese ambo le braceia, Grida ver lui: « Se tu, Signor, sei desso, Comanda che io ne venga a te sull' acque ». " Vieni », disse Gesù. Pietro, d' un salto-Balzato, camminava sopra all'acque Per andarne ver lui : ma come il vento Senti gagliardo, ebbe temenza, e quindi Principiando a sommergersi, sclamava: « Deh mi salva, o Signor »! La destra tosto-Stese Gesù, sui flutti il resse, e disse : « Di poca fede! perchè dubitasti »? Gran desio ne' rimasti intanto ardea Di ricever Gesù nel lor naviglio, Ed ei vi salse, e Pier con lui. Di colpo-Placossi il vento, si fe' piano il mare, E volando il naviglio attinse il lido.

Fortunati nocchier che sì bol nodo Di portenti miraste, e scesi a terra

Poi lo adoraste umili, alto sclamando: « Oh veramente tu d'Iddio sei Figlio » ! Quanto duolmi tuttor che al vostro fianco Non venissi io quel di! Ma ben sue sante Vestigie allor calcai con piè felice Quando lui vider le Fenicie sponde. Ove di Tiro e di Sidon le mura Sorgon, memori ancor del grande impero De' mar tenuto, e de l'orgoglio e'l fasto Che su lor trasse del Signor lo sdegno Ne' dì che furo, or di vascelli-e merci Novellamente, e di tesori ostello. Presso la porta che del sol nascente A' rai s' allegra, ospite un tetto accolse In Sidone Gesù. Qual fior che schiuso Entro macchia solinga, invan s' affida Celarsi a' sguardi, se d' intorno spande Preziose fragranze : aura gentile Le depreda e le apporta ove ne' paschi Le pastorelle de' lor greggi han cura Sul ciglio assise di romita balza : Da quell' aura adescate, il piè leggiero Alla macchia esse recano, ed il fiore Scoprono ascoso: tal indarno ignoto Volle Gesù colà restarsi. Il grido Di sua venuta ad una donna giunse De Sidoni dintorni. Ella di legge Era Gentile, e Cananea di stirpo. Madre dolente, una diletta figlia, L' unica figlia sua, preda infelice D' uno spirto infernal, struggersi, ahi lassa! Qual tabella di cera in su fiammante

Catasta, ella scorgeva. Il Sir clemente, Ch' ogni duol sana, ode vicino, e in traccia Ne vien, qual cerva trafelata al fonte. Al lido iva il Maestro. Ella per via Gli s' intraversa, e de' suoi piè la polve Baciando, e sospirando, e lagrimando, « Miserere di me, Signor; soccorso »! Grida, nè pieno alle parole il varco Concedono i singhiozzi. Austero e fermo Ei la rispigne: ella ritorna e prega ; Oltre egli passa; ella ritorna, e prega. Della supplice in petto invitta speme Regna ch' ei l' esaudisca. Ansante, oppressa, Dal dolor, dalle lagrime disfatta, Ma con salda fidanza, essa lo strigue Dell' incessanti sue preghiere. In dolce Atto alfine ei le dice: « O donna, grande È la tua fede : come vuoi, si faccia : Vanne, sanata è la tua figlia ». - Corse Ebbra di gaudio l'amorosa madre. E la fanciulla ritrovò che lieta E tranquilla posava in sul suo letto, Liberata dall' ospite d' averno, Screne avea le luci e terso il fronte. Rosce le labbra ed al gentil sorriso. Schietta immago del cor, piegate in arco. Gettarsi in sen della salvata figlia E il caro volto giovenil di baci Coprir soavi e di giojoso pianto, Un punto sol fu per la madre. Il labbro Indi mosser concordi, al cielo alzando Del gran Figlio di Davide la gloria.

Non si scorò despitta, e le repulse, Con umiltà perseverando, vinse La Cananea: quindi sì bella fede Suonerà glorïosa a' dì più tardi.

Abbandonate le Feuicie piagge, Torna per la Decapoli a Cafarno Gesù, ma non s'arresta. All' erta valle Ove rotte tra' sassi, luccicando, Strepitando, giù cadono le fonti Del Giordano, ed amiche uniscon l'acque, Recati i passi, ei s'avvïava a' borghi Di Cesarèa che di Filippo è detta, Perchè d' Erode questo figlio d' archi E di logge la fe' prestante e vaga. Noi, sua schiera, eram seco. Ove la valle S' allarga in giro, e al destro fianco un fresco Asil ministra d'alte piante cinto, Ei ferma il piè, ci stringe a sè d'intorno. E a favellar s'appresta. Attenti e taciti Noi l'orecchio porgiam. « Di me che dicono Le turbe? ei chiede. E chi la gente dice Sia'l Figliuolo dell' uomo ». - « Altri il Battista. Noi rispondiam; altri te dice Elia. O redivivo del bel numer uno Degli antiqui Veggenti ». - « E voi, chi dite Ch' io sia » ? soggiunge. E Pietro a lui, di santa Fiamma ripien, « Tu'l Cristo sci, tu'l Figlio Del Dio vivente ». A cui Gesù, con lieta Maestà, che aucor serbo in mente impressa. Come di re che a condottier diletto Commetta il fren dell'oste armata in campo, Queste volge in risposta alte paro!e

# Canto settimo

(v.330)

La cui virtù ne' secoli si stende: « Beato te che non la carne e il sangue Tel rivelò, ma il Padre mio ch' è 'n cielo. Ed io ti dico che tu Pietro sei, E la mia Chiesa sopra questa pietra Dificherò, nè contra lei le porte Prevarran dell'inferno. Ed io le chiavi A te darò del celestiale impero, E checchè legherai sopra la terra, Fia legato nel ciel; checchè disciolto Da te sarà sopra la terra, in cielo Pur disciolto sarà ». - Ma quai lugùbri Parole poi gli uscîr dal labbro! Aggelo In ripensarle! Ei ci venìa narrando, Come era d' uopo che dell' uomo il Figlio. A Solima n' andasse, e quivi, ahi lutto! Dai Maestrati, dai Dottor, dai prenci De' Sacerdoti riprovato, molte Acerbità patisse, e fosse occiso. E il terzo giorno risorgesse. A farci Men tristi poi, « Dell' uomo il Figlio, disse, Nella gloria verrà del suo gran Padre, Ricinto da' suoi Angeli, e in quel giorno A ciascun renderà ciò che si merta Di ciascuno l'oprar. - Tra voi presenti, Continovava, di tai v' ha che morte Non gusteran, sin che non abbian visto Venir d'Iddio nella sua possa il regno, Ed il Figlio dell' uom nella sua gloria ». Ma d'amaro dolor l'alme trafitte Pur ci lasciava di sua cruda morte Ripetuto l'annunzio un altro giorno:

E s' io non piango, di che pianger debbo » ? Oui da' singulti soffocato apparve Natanaello, ed abbassò le ciglia Riboccanti di lagrime. - « Agli umani Affetti, allor gridò Matteo, pon freno. E ti suonin nel cor l'alte parole, Che pur n' udisti : A questo io venni, ei disse, E Pier garri, che rispondea : Non sia ! Sapïenza di Dio mal s'argomenta Con mortal senno ». Terge i lumi, e a' detti Natanael così ridora il corso. Del ministerio di Gesù la terza

Pasqua trascorre, nè Sïonne il mira, L'empia Sïonne che il vorria disfatto. Pur ei vi torna ai dì che in verdi tende Dopo le messi il popol nostro alloggia, Per memorar che in cotal guisa, tolti All' Egizie ritorte, i nostri padri Nel deserto alloggiar. Oltre il lor mezzo Eran le Scenopègie, allor ch' ei giunse, E nel Tempio insegnò. Scorrean torrenti Di verità, di santo amor dal labbro Celestial. Onde l'antico sdegno, E l'invidia novella, aspra tempesta Ne' Sacerdoti suscităr, che scosso Ogni fren di pudor, sergenti e messi A ghermirlo spedir. Ma chi sul sacro Fronte por man di costor osa ? Chiesti Dello 'mperchè, rispondon essi: « Mai Uom non parlò come quest' uomo parla ». Col sorger della stella che primiera

In ciel riluce quando il bruno ammanto

Distendon l'ombre, sul romito colmo Dell' Oliveto Gesù poggia. L'ore Notturne in prece ivi egli spende e quindi Al Tempio fa co' nuovi albòr ritorno, Ed a lui tostamente il popol corre, Cupido e lieto d'ascoltarlo. Assiso Egl' insegnava, quando un moto e un alto Scrosciar di passi ad aquilon del Tempio S' ode. È di Scribi e Farisei caterva Che vien traendo giovin donna, presa In quel che il nuzïal patto tradia, Di vergogna or ricolma e di spavento. Giunti innante a Gesù, nel suo cospetto Pongon la donna, e dicon lui: « Maestro, Colta costei fu pur testè nell'atto Dell'adulterio. Or di Mosè la legge Impon che i rei di tal missatto occisi Vengan co' sassi. Tu però che pensi? Come l'intendi » ? - Qual tra' fiori e l'erba Velenoso talor angue si cela Che all'incauta fanciulla addenta il piede; Tal in que'detti, sotto falsa larva Di reverenza, s'ascondea maligna Insidia. Che gittar doppio ronciglio Su Gesù speran gli empj. Od ei l'acerba Condanna approva, e gr deranno: « E questi Dunque è colui che di clemenza e pace E di perdono ognor favella al cieco Volgo che l'ode » ? Od ei la rea proscioglie, E trasgressor della Mosaica legge L'accuseranno in faccia al popol tutto. Onde comunque egli risponda, un laccio

Teso è che il perda, o almen sua fama oscuri. Vide ei la fraude, e giù chinando il volto, Scrivca col dito sulla polye. Infesti Persiston quelli, e il lor sottil dimando Van ripetendo. Egli erge il capo e sclama : « Quegli tra voi che d'ogni colpa è mondo, Primo contra costei la pietra scagli ». Poi di nuovo incurvando la persona, Scrivea col dito sulla polve. Udite Le sue parole dall'iniqua ciurma, D'alta confusion carchi le ciglia Ad uno ad un di là svignan bel bello, Dandone esempio i più canuti. Solo Gesù rimansi con la donna, ritta In piè, nel loco ove l'avean riposta, Trepida, lagrimosa, anela e smorta, Qual devota al supplizio. Egli erge il fronte, E dice a lei: « Donna, ove andò la turba Che t'accusava? Nessun d'essi adunque Ti condannò »? - « Nessun, Signor », l'afflitta Risponde, Ed ei : « Ne condannarti io voglio. Vanne, e più nou peccar ». - Dell'insperato Scampo beata ella partì, ma punta Da verace pentir nel cor profondo: Chè 'l suo fallir tauto la morde ed ange Amaramente or più, quanto più dolce Fu'l perdou ch'ella ottenne, e quel solenne Ammonimento del comiato mai Non uscirà dal memore suo petto.

Costei partita, a predicar nel Tempio Gesù riprende, e il ver mostrando, « Prima, Dice, che fatto fosse Abramo, io sono », Onde s'arma di sassi empia masnada Per trucidarlo. Egli si fura a'sguardi Mirabilmente, e lascia il Tempio. Occulto Resosi là, d'alto prodigio tosto Fa sfolgorar le cittadine strade.

Tanti portenti io già narrai, che deggio Omai tacerne altri più molti. In quella Guisa che se dell'etra amabil figlia Onda improvvisa nell'estiva arsura Consola i prati, ogni cadente stilla Fa rizzar sul suo stelo un'erba o un fiore, Non altramente ogni suo detto o sguardo E sin dell'orlo di sue vesti il tocco Fa sorgere un portento. Il muto parla, Vede il cieco, ode il sordo, e ritto incede Il claudicante; di sue sciolte membra Gode l'attratto, ed il lebbroso obblia L'orride piaghe ond'era turpe al volgo : Sorgono i morti dalla bara, ai poveri Annunciato è il Vangelo, e in ogni parte Del gran Dio d'Israel s'alzan le laudi. Ed in ver ben più lieve opra saria Alle selve del Libano le fronde. O al mar de'Gitinchi annoverar le arene, O nel notturno error gli occhi del cielo, Che non i segni di Gesù. Pur questo Narrarvi ancor mi giova, e fia l'estremo.

Per via passando, un miserello ei vide Che cicco uscì dell'utero materno; E alcun de'nostri dimandò: « Maestro, Ond'egli avvien che costui cicco nacque? Forse fu per sua colpa, ovver per colpa

De'suoi parenti »? - « Di nessuno è colpa, Nessun di lor peccò, Gesù risponde: Ma tal è perchè in lui splenda palese Di Dio la destra. Luce io son del mondo, Fin che nel mondo io son ». Ciò detto, in terra Sputa, ed alquanto ne compon di fango, E con quel fango gli occhi spalma al cieco, Poi del Siloe lo manda a far lavacro · Nella piscina. Con frettosi passi Il cieco va, si lava in essa e vede. Ritornato ei vedea. Di maraviglia Presi i vicini, e quei che dianzi visto L'avean mendico, si venian chiedendo: « Non è costui quel che sedea là cieco, E mendicava » ? E chi diceva: « È desso ». Altri: « Ei non già, ma tal che a lui simiglia ». Ma, « Ben son io quel desso », ei rispondea. Onde color: « Ma come apristi i rai »? Ed ei : « Quell' uomo che Gesù s' appella, Fece dal fango, e n' unse a me le ciglia, E del Siloe, mi disse, alla piscina Vanne, e in essa ti lava. Incontanente Andato io sono, e m' ho lavato, è veggo ». Lo stesso ci pur risponde a' Farisci, Cui l'adducono innanzi. Il dir sincero, Il bel candor che gli traluce in viso. A süader costor non basta. Il padre E la madre di lui stringon d'inchieste, E ne raccolgon sol che cieco ei nacque. Come sanasse ei lor ripete, e quanto Più senza nubi terso splende il vero, Tanto l'invidia più li cuoce. A forza

# (v.512) Canto settimo

Vorrian trarlo a misdir di lui che gli occhi Mirabilmente gli dischiuse, e quegli In sua natia semplicità risponde:

« Dappoi che il mondo ebbe principio, mai A narrar non s' udi che un uomo aperto Abbia le luci a un cicco nato. S' egli Da Dio non è, far non potria per fermo Ciò ch' egli fa ». - D' ira più ria lor bolle Il petto, e caccian quel meschino. In esso Gesù s' imbatte, e gli dimanda: « Credi Tu nel Figlio di Dio » ? - « Signor, risponde, Fa ch' il vegga, se in lui creder degg' io ». - « Tu visto l' hai; quei che ti parla, è desso », Gesù ripiglia. - « In lui, Signore, io credo », Sclama l' altro, e s' atterra, e il cole umile.

Come de' Tabernacoli la festa Tocco ebbe il fin, noi del Giordan le chiare Correnti rivedemmo. Ad esse tratto, Da quella parte che si volge al Plaustro. S' era Gesù. Ouivi di loco in loco Mutando i passi, ora alle amiche turbe, Che folte come canne a stagno in riva, Gli fean corona, or solo a noi, suo gregge, Tesori aprìa di santità. « Venite, Diceva, a me voi che soffrite affanni, Venite a me voi che gemete oppressi, Voi desolati : io vi darò conforto, E troverete alle vostr' alme pace. Io son la via, la verità, la vita: Chi crede in me, l'eterna vita ha seco; Ma chi non crede, si morrà nel fallo. Chi m'ama, avrà del Padre mio l'amore,

Ed amerollo, ed ei vedrammi aperto. Ma chi venir vuol dictro a me, sè stesso Rinneghi in prima, e la sua crocc tolga, Indi mi segua. Via l'orgoglio, e l'ira, Ed ogni ingiusto e nequitoso affetto. Imparate da me che sono umile E di cor mansueto. Quei che tutto Sa perdere per me, tutto poi trova. Ma perirà chi 'n pregio ha 'l mondo, e abborre Da penitenza; chè per molte ambasce Fa d' uopo all' uomo entrar di Dio nel regno. Il pan che vien dal cielo è il pan di Dio. Che dà la vita al mondo. Il pan di vita Io son che dal cicl scesi. Chi di questo Pan mangerà, fia ch' in cterno ei yiva. Sc fede è in voi, dir a quel monte, Passa Costà, potrete; ei passerà : chè nulla D' impossibil vi fia. Chi pon sua speme In Dio, santo si fa qual santo è Dio. Con tutto il cor, con tutta l'alma, e a fede Ama il Signor tuo Dio : l' amarlo è giusto, Perch' egli pria ci amò. Come te stesso Ama 11 prossimo tuo ; questo è il comando Di tutti primo. Ed il nemico s'ami: E chi perdono altrui non dà, perdono Non trovcrà dal Padre mio ch' è in cielo. Guai a colui clic scandol reca; meglio Per lui saria perir sommerso in mare ». L' ipocrisia de Farisei fermento Egli appellava, e qual velen fuggirla Raccomandava. E « guai, o Scribi, a voi l Guai a voi, Farisei! dicea sdegnoso :

## (v. 576) Canto settimo

Falsa genìa che sotto un vago aspetto, Guasto coprite il cor! Di lunghe preci Pompa voi fate, per mangiar voraci Le case delle vedove. Superbi! Vasi d'iniquità! Viperea schiatta! Imbiancati sepoleri, che i più sconci Vizj ammantate di virtù bugiarde »! Ma, per converso, quanto a lui diletta L'innocenza non è ? Cari ha i fanciulli, Ed amoroso suol stringergli al seno: E se lungi da lui tenergli altri osa, E ributtarli, sgrida sì : « Lasciate Che i pargoli a me vengano; per essi E chi somiglia a lor, de' cieli è 'l regno. Chi piccolo si fa come un fanciullo, Sarà il più grande nel celeste impero »,

Così scorse l'antunno. Il pigro inverno Indi levossi, e fuor mostrò le bianche Sue chiome, ed ecco per l'Encènie feste Rivisitar di Solima le mura Piace al Signor. Negli atrj ampli del Tempio Solenne suona la sua voce; i carmi De' Vati esplica, scioglie il ver dall' ombre, E chiaro prova ch' uno egli è col Padre. Ma risponder co' sassi e con la morte Novellamente al suo parlar celeste Vuol di Sïonne il popol crudo. All' ire Degli efferati egli s' mvola, e i lidi Rittova ad euro, ove le limpid' onde Del Giordan vider prima il santo Araldo l'urgar le genti al salutar lavacro. Gesù! Gesù! gridan le turbe; e l'eco

Gesù! ripete. I corpi ei sana, e l'alme Volge a virth. Sopra que'lidi, licti Di sua presenza, con non ferma stanza Ei s'avvolgeva, quando giunse il messo Che il periglio di Lazzaro ed i preghi A lui recava delle pie sorelle; de di veniva, e lo svellea dall'atra Tomba, ove quattro di sen giacque estinto, Già fetente cadavere, ed or ecco Qui redivivo e licto siede a questa Mensa, e con noi di D'o le gloric esalta ».

Tacque Natanaello, e fisi i lumi In Giovanni tenea, come chiedendo Ch' ci l'approvasse. A quel gentil disio Il diletto discepolo risponde : « Ben raccontasti, e se le geste e i detti Del gran Maestro non recasti a pieno, La copia ten discolpa e il tempo e il loco. Ciò sol mi pesa che tacesti al tutto Dell' alte sue parabole. Ben sai Che acciò meglio s' imprima la sua vera Dottrina, e il suo sermon più nerbo acquisti, O per altre talor cagion profonde. In parabole esporre ha per costume I suoi concetti, e largo già tesauro . Ne ricegliemmo ». - Farsi bianco il cielo Ad orïente, e impallidir le stelle, Natanaello gli additò. « Ne tacqui, Indi rispose, ad accorciar. Pur giusta È la cagion del tuo rammarco, cd ecco D'esse tal cenno almen farò che basti Onde nessun di chi m' ascolta, ignaro Compiutamente non ne giaccia », E tosto,

(v.640)

Affrettandosi al fin. così prosegue. In una scuola, del suo senno il lume Un di spandea Gesù. S' alza improvviso Un dottor della legge, e il velenoso Stral dell' insidia sotto il manto ascosto Di puro zel, chinando gli occhi a terra, « Maestro, esclama, che far debbo io dunque Per posseder l'eterna vita » ? - A lui Gesù risponde : « Che contien la legge ? Che letto hai tu nel saero seritto » ? - E quegli Tosto: « Amerai il tuo Signore Iddio Con quanta possa hai tu, di cor, di spirto, E il prossimo amerai come te stesso ».-« Ben rispondesti, Gesù disse; or dunque Sì ti reggi, e vivrai ». - Ma quei che in petto Tant' orgoglio nutria, quanta nel volto Ostentava umiltade, e parer giusto, Non esserlo, volea, « Chi dunque è , disse, ll mio prossimo ? Chi » ? - Col flessuoso Parlar, che fiede e non accenna il segno, Cotal Gesh gli diè risposta : - « Un uomo. Che da Solima a Gerico scendea, Cadde in mano ai ladron. D' ogni sua spoglia Lo nudan questi, e di ferite e colpi Gli fan livido il corpo e sanguinoso; Poi si caccian ne' boschi, e miserando. Spettacolo ei si giace in sulla polve. Sorvien per quella strada un Sacerdote, E il guarda e passa. Indi un Levita segue. Che quel meschin così mal concio squadra, E tragge innanzi ei pur. L'i giunge alfine

Un Sammarita, in quel cammin condetto

Da'suoi negozj. Egli il ferito e pesto Miserel che nel sangue e nella polve Semispento si sta, mira e compiange: Scende di sella, ad esso va, pietoso D'olio e di vin gli unge le piaghe, e terge, E le cinge di fasce, indi lo assetta Sul suo giumento, e al più propinquo ostello L'adduce, e cura n'ha. Partir coll'alba Ei dee, ma pria fuor della bolgía trac Doppia moneta, ed all'ostier la porge, Dicendo: Su costui veglia solerte, Sì che risani e il suo cammin ripigli. Al mio tornar quant'oltre avrai tu speso, Ti renderò. - Rispondi or tu : di questi Tre, qual ti par che il prossimo si fosse Dell'infelice che ne'ladri cadde »? -Disse il Dottor: « Quegli che usò mercede Verso di lui ». - « Vanne tu dunque, ed opra Similmente tu pur »; con grave piglio Sclama il Signor, che a un tempo insegna e impera: Ammirabil d'amor santo precetto!

Diceva ei poi quanta sia festa in cielo Per un pentito peccator. La sua Conversion, lassù di gaudio fonte, Cantata vien sopra le angelic'arpe, E 'l suon n'eccheggia per l'empiree sfere. Il pastor che trovò l'agna smarrita, Di cui andò per monti e valli in traccia; La femminetta che la sua rinvenne Dramma perduta, e sen letizia e gode, Ad esempli egli addusse; e il figlio errante, Ch'ogni aver s'è scipato in rei bagordi,

### (v.704) Canto settimo

Ma che torna pentito al sen paterno, E con pianti di gioja n'è raccolto E con lauto banchetto. Il gran che cade Sulle vic polyerose o fra gli sterpi O in grembo a rocce, e che non frutta, e quello Che centuplica il seme in suol ferace. Gli fan scala a spiegar come di Dio Seme è la voce, ma non dà buon frutto Se non in cor che retto e umil l'ascolti. Un tesoro, una perla, ed una rete, ... Trovato il primo, compra l'altra, e questa Tratta dal mar con ricca preda, emblemi Son del regno del ciel, tesoro e perla D'infinito valor, Ma dalla rete L'accorto pescator traendo i pesci. Ne'vasi accoglie i buoni e sulla sabbia Gitta i cattivi. E così fia che avvenga Nel deliquio de'secoli. I celesti Spirti verranno, e scevreranno i tristi Di mezzo ai giusti, e nell'ardente gorgo Quei gitteranno, ov'è stridor di denti Ed incessabil pianto. Ognor si vegli, Imperò che nessun saper può l'ora In cui venga il Signor. Delle prudenti Vergini ciò mostra l'esempio: l'olio Da rifornir lor lampade elle han seco Al venir dello sposo, ma le stolte Charbe ne son, ne van chiedendo indarno All'altre ; e tardi al lor error riparo Cercan col gir a procacciarne. Intanto Entra lo sposo, e le prudenti accoglie Al nuzial banchetto, ed alle stolte

Che chiuse fuor, de'lor dolenti omei Fan l'aure risonar, « Non vi conosco », Risponde inesorabile. Due servi Che con l'opra, il fervor, l'ingegno e l'arte Accrebbero i talenti a lor commessi Dal lor Signor, che in guiderdon gli estolle Ai gaudi ed agli onor del suo bel regno, Ed il servo malvagio ed infingardo Che l'oro seppelli, dentro l'esterne Tenebre rilegato, un'evidente Porgon immago che spiacenti a Dio I pigri esprime, e che i favor celesti A ben usar ne insegna. Egli sovente Al buon pastor sè paragona, e all' agne I suoi seguaci; egli il pastor verace Che l'agne sue chiama per nome, e ai paschi Le guida; innanzi ei va, lo seguon l'agne Che sua voce conoscono, ed ei venne Onde abbian vita ed ogni bea con esso. E sì favella · « Il buon pastor son io. Il buon pastor dà pel suo gregge l'alma. Ma il mercenario, e chi non è pastore, Di cui proprie non son le pecorelle, Vede il lupo che viene, e lascia il gregge, E via sen fugge, e il lupo addenta e sperde Le pecorelle. Il mercenario fugge, Perchè tal è, nè cale a lui del gregge. Il buon pastor son io: le pecorelle Mie mi son note, ed a lor noto io sono. Sì come il Padre me conosce, il Padre Io pur conosco, e la mia vita io pongo Per le mie aguelle. Ed altre agnelle ho pure

Le quai non son di quest'ovile, e queste Adunar pur convienmi, ed esse udranno La voce mia, nè più saravvi allora Se non solo un ovile, e un pastor solo ».

Non una, no, ma mille volte e mille Al suo fratello perdonar le offese Dee l'uom che segue di Gesù la legge. Se vuol che il Padre ch'è nel ciel le offese Anche ad esso perdoni. E bella immago Di ciò propose nell'ingrato servo A cui non pria dal suo signor rimessa S'era, con gran pietà, gran somma d'oro, Dieci mila talenti, acerbo e rio Contro un suo debitor volse gli artigli, E in carcer tetro lo cacció. Contezza N'ebbe il sire, e sdegnato il crudel servo Diede in mano a'carnefici sin ch'esso Quanto dovea non gli pagasse appieno. « Così 'l celeste Padre mio, soggiunse, Con voi farà: se ognun di voi pietoso Non perdona di core al suo fratello ».

Che l'uom tener d'ogni avarizia sgombro Debba il suo petto, nè lasciar lo ineschi Con rie lusinghe bramosìa dell'oro, Chè la vita dell'uomo non è posta Nella ricchezza, ma da Dio dipende, Egli insegnava, e ne rendea patente Sembianza in queste note: Un ricco v'era A cui diero i suoi campi ampia ricolta, E in sè dicea: « Dove le ingenti messi Io riperrò? Nuovi granai mi giova Erger dal suolo, e quivi in grandi acervi

Adunerò le mie dovizie e all'alma Dirò giuliyo, per molt'anni in serbo Larghi aver tu locasti; or via, ti posa E mangia e bevi e godi e vivi in festa ». Ma Dio gli disse: « Ouesta notte, o stolto, Render dovrai, contra tua voglia, l'alma; E di que'beni che ammassasti, erede Chi mai sarà? Forse chi più t'addoglia ». Così n'avvien di chi tesori ammassa. E in Dio ricco nou è. Darsi travaglio Per accozzar molt'oro è pensier folle. Col dare a'poverelli, un più securo Tesor s'aduna che poi trovi in cielo. Qual fior colto dal gel, langue e si sperde Ogni ben della terra; eterno vive Il ben che l'uom raccolse in grembo a Dic. Col paragon poi del castaldo infido, Ei dimostrò che procacciarci amici Con le inique ricchezze a noi conviensi I quali a noi ne padiglioni eterni Donin ricetto dopo morte. E i poveri, Da noi soccorsi, in questi amici ei pinse; Perchè reca il Signor, come a sè stesso Dato, quanto si dona al poverello.

Di povertà Gesù maestro, esempio In sè ne perge. A povertà devoti I giorni ei mena, ed esclamar s'udio: a Han le volpi lor tane, ed han lor nidi Gli augei dell'aria; ma dell'uomo il Figlio Loco non ha dove reclini il capo». In fra i beati, egli primieri disse I poverelli, e ad un garzon chiedente

Qual calle guidi all'immortal salute, « Se vuoi esser perfetto, ei rispondea, Vanne, ed ogni tuo aver vendi, e lo dona Ai poverelli ». Ma su'ricchi, ingordi Delle dovizie, che l'avaro orecchio Turano al grido e al supplicar dolente Dell'uom che soffre, e l'hanno in onta e spregio, Inesorabil tuona. « Un ricco v'era (Col velato sermon sì disse un giorno) Che di porpora e bisso si vestia, Ed ogni di splendidamente a festa Si banchettava. Ed un mendico v'era, Lazzaro detto, che, di piaghe carco, Di quello all'uscio si giacea. Cibarsi De'frusti che cadean di mensa al ricco, Era del meschinello il sol disio; Ma questi pur gli eran negati. I cani, Più pietosi dell'uom, venian d'intorno All'infelice e gli lambian le piaghe. Or egli accadde che il mendico a morte Venne, e il recaro gli Angioli del cielo Nel sen d'Abramo. Morì pure il ricco, E nell'inferno fu sepolto. Or gli occhi Costui dal seggio de'tormenti alzando, Vide Abramo da lunge e nel suo grembo Lazzaro starsi in gran ventura, e disse, Traendo flebilissimo un sospiro: « O radre Abràm, di me pietà ti prenda! E deh Lazzaro invia che a sommo il dito Nell'acqua intinga, e all'arsa lingua alquanto Refrigerio mi dia : chè lasso! in preda Alle fiamme qui struggomi ». - « Rammenta, 15

O figlio, Abram gli replicò, che in vita Ti fur dati que' ben che tanto amasti. E Lazzaro ebbe i mali in suo retaggio : Ora egli gode, e te consuma il foco, Tra voi e noi, distendesi un immenso Abisso, aggiugni, che nè quinci o quindi, Soffre tragitto ». - E'l tormentato, « O padre, Ripiglia, io prego almen, che alle natie Mie sedi tu lui mandi. A me son cinque Ivi fratelli : quanto avvienmi, ei pio A lor ritragga, acciò dal tristo esempio Ammaestrati, in questo asil del pianto Non trabocchin pur essi ». - « Essi Mosè Hanno e i Profeti, a lui rispose Abramo: Ascoltin quelli ». - Replicò l'afflitto: « No, padre Abram, no, ciò non basta a farli Più saggi e avvisti; ma se alcun de'morti Andranne a lor, si pentiranno ». E quegli: « Se Mosè non ascoltano e i Profeti, Lo speri invan : pè se pur un de'morti Risuscitasse, crederanno ». - In questa Storia dipinto è qual castigo aspetta Chi abusa la ricchezza e sorda ha l'alma Ai gemiti del misero; dipinta Pur v'è la gioja, onde avrà premio in ciclo Chi quaggiù langue nell'inopia, e serba, Chiuso ai lamenti, in Dio fidando, il core : Ed altri ancor, ch'io taccio, alti ricordi Vi scorge ognun che addentro figga il guardo. Ed ecco un altro Lazzaro risorto Voi qui vedete, e la malvagia schiatta De'Farisci non crederà per esso,

(v.896)

174

Se pur nol cercherà per farne strazio; Tanta invidia gli strugge e furor cieco! Qui del lungo narrar toccò la meta Natanaello, e si levò di mensa. E seco ognun. « Del rinascente sole. Indi ei soggiunse, già gli aurati rai Ci percuoton le fronti. È questa l'ora Che noi, alunni di Gesù, costume Abbiam di raccostarci al gran Maestro. Ritornante da'lochi ermi e solinghi Ove egli suole vigilar le notti, In preci assorto. Ascoltator cortesi, Novelli amici, ospiti illustri, addio. Se fiacca troppo e al gran subbietto impari Suonò mia voce, il buon voler soccorra. Lui stesso udir potrete ormai. Fra tanto Con voi la pace del Signor dimori,



## CANTO OTTAVO.

## ARGOMENTO.

Primo consiglio contro Gesù. Gesù si ritira nel deserto di Efrem. Trasfigurazione. Gesù predice nuovamente la sua morte. Va a Gerico - Zaccheo. Gesù arriva a Betania sei giorni prima della Pasqua. Seconda unzione de'piedi di Cristo. Entrata gloriosa di Gesù Cristo in Gerusalemme. Scaccia per la seconda volta i venditori dal Tempio. Fico maledetto. Il quattrino della vedova. Ruina del Tempio predetta. Secondo consiglio contro Gesu, Giuda risolvo di tradirlo. Quarta Pasqua. Cena pasquale. Lavanda de' piedi. Instituzione dell'Eucaristia. Indicazione e uscita del traditore. Discorso di Cristo dopo la cena.

Di Gialro la dolce verginella, Rosa nascente dal suo stel divelta, Ed il leggiadro giovincel, dell' egra Vedova di Naimo alto lamento, Resi entrambo alla luce e ai cari amplessi, Del poter di Gesu sopra la morte Invitte prove splendean già. Pur lungi

Da Solima operati, eran men aspri A' Farisei questi portenti. Stanza Di lor grandezza è la città che sorge Capo della Giudea, sedia del regne, Sin che in Giuda fiorì de' re lo scettro. Risplendente pel Tempio, e vigil sempre Del popol d'Israèl cura ed amore. Ma non più 'n fondo a' Galilei castelli. Nè su fanciulli sol, tuona or la voce Risvegliatrice degli estinti. In grembo Al monte istesso che fronteggia il Tempio, Per sangue e beni e grado e merto e senno Lazzaro insigne, dell' avel già preda Quattriduana, e putrescente spoglia, Da Gesù rivocato, al di risorge, E riveste la vita. Oh questo è dardo Acuto al sen della maligna schiatta! È velen che le viscere ne strugge! « Chi ne campa da lui, sclaman frementi, Se morte istessa, a' nostri danni volta, Fatta s' è vil sua ancella ? Omai del volgo Più lungamente governar gli spirti Con quali arti potrem? Del nostro impero Cade la mole : inonorati e mostri A dito, ove n' andrem? D' alto riparo O questo è il tempo, o più non fia ». Ciò detto, Fan bandir per Sïonne a suon di trombe Il Sanedrin, sacerdotal consiglio A cui Roma lasciò quasi assoluto Arbitrio in quel che al Tempio spetta. Accolti Ivi a consesso, in magistral sembiante. Al livor che li rode iniqua larva

D' amor di patria pretessendo, in questi. Concetti apron le labbra : « Ognor novelli Portenti opra costui. Se tal ei segue, Nè ritrova il torrente argin che il rompa. Tutti in lui crederanno. Il popol nostro Per suo re lo terrà. Di Roma il braccio Armerassi a vendetta, e sui ribelli Precipitando l'aquile latine Faran della Giudea vasto un deserto. Imminente è il periglio. Or chi lo torce Dal patrio suol ? Come frenar le rozze Menti plebee che alla sua falsa insegna Di santità corron perdute » ? - Sorse Con torve luci e maestà superba Calfa, che in quell'anno era supremo Pontefice. Silenzio alto s' indonna Dell' assemblea : converse iu lui le ciglia Stansi d'ognun, « D.v' è l'antico, ei grida, Accorgimento, ed il risolver prouto? L' ardir vostro dov' è ? Qual velo o nebbia I lumi dello spirto or sì v' infosca Che chiaro al par della dïurna lampa L' unico tempestivo util consiglio Non ravvisiate? Ogni dubbiar codardo Ceda al pubblico bene. Il fatal nodo Se discior non si può, forza lo tronchi. E un nomo sal per tutto il popol muoja, Non per un uomo il popol tutto ». - Ei disse, Da vile astio commosso a por sentenza Contra giustizia ed equità. Ma come Balaam, sin da' monti d' Oriente E dalle rive dell' Eufrate, a' colli

# (v. 72) Canto ottavo

Di Moabbe condotto, e con promesse Dal re stigato a maledir l'eletta. Stirpe, a malgrado suo per diva possa Lei benedisse, e « Come belle sono Le tue tende, Israèl! cantò rapito; Pari a valli selvose, e pari ad orti Lungo fiumi dall' onda irrigatrice. E pari a' cedri appresso l'acque »; e i fasti Segnati in cielo, e le vittorie e il lustro Ne celebrà: cotal Caifa, ignaro Del valor de'suoi sensi, in quegli accenti. Per arcana virtù del Sacerdozio Vaticinò come Gesù morria Per la sua gente, e non per lei soltanto. Ma sì per raunar in un sol gregge I figliuoli di Dio pel mondo spersi.

Al parlar del Pontefice un mugghiante,
Come di fiume che atterrò le sponde
E porta sul suo corno argini e messi
E le mulina e i casolar divelti
E gli armenti natanti e i bimbi in culla,
Furor irrefrenabile si sparge
Per l'assemblea. « Gesti si cerchi, e in nostre.
Mani sia posto »! E ripercuote l'eco
In metro lamentevole e funcsto.
Di tai grida il rimbombo e l'ululato.

Congrega abbominevole! Ma l'ora Prestabilita nell'eterna idea Per l'ineffabil olocausto, giunta Ancor non era, e ragionar col Padre Prima intendea Gesù. Dove la valle Del Giordan, rilavandosi, riscontra Di Samària i confin, siede un deserto, Cui fan men tristo erbosi tratti, e verdi Macchie, sparse in lontano, e radi abeti, Quai solinghe colonne. In sufl'estremo Lembo ai deserto, autica sì, ma scarsa D'abitator, si posa Efrem che ad austro Guarda la selva ove Absalòn fuggente, Per le trecce dorate all' aure sparse D'una fronzuta querce a'rami appeso, Del parricida ardir, de'turpi incesti, Pagò col sangue le mertate pene. Là, dal Betànio colle, e da'fiorenti Seggi di Beniamin togliendo il fianco. Ii Signor si ritrasse, e pe'romiti Lochi vagava co'suoi fidi. Un g'orno Più lungi andò, varcò del Cison l'onda, E del Taborre giunse al piè. La notte Ivi posò colla seguace torma, Indi al primier rifolgorar dell'astro. Il cui venir empie di luce il mondo E di letizia, Pietro seco ei tolse E Jacopo e Giovanni. In fondo all'ima Piaggia gli altri lassando, egli del monte Speditamente acquista le selvose Spalle, e coi Tre poggia all'aërea vetta Di cui null'altra sorge eccelsa tanto In Palestina. Si rallarga in giro Del Taborre la cima, e quindi il guardo, Della Fenicia sorvolando i lidi. Vers'occidente scerner può di lunge Il mar cui dà l'amena Cipro il nome; O sotto sè mirar, donde esce il giorno,

- an Cond

La vasta e fertil valle ove i suoi puri Umor volve Il Giordan. Sopra quel balzo Giunto Gesu, dai Tre s'apparta alquanto, Ed erge al ciel le dive luci, e prega. E mentre prega, o maraviglia! in volto Si fa tutt'altro, ed a'lor occhi innante Si trasfigura. A par del sol corrusca Gli risplende la faccia: tralucenti Ne son le vesti, e più che neve bianche. Nè può l'arte emular candor sì puro. Ed ecco seco starsi a parlamento Due vegli gloriosi, in maestade Ivi comparsi a lui da canto. A destra È quei che stese sul procace Egitto La taumaturga verga, e colle diece Piaghe l'afflisse, ed Israèl redento Dal rio servaggio, ombra di Cristo, Ponde All' Eritreo divise, e dalla stessa Man dell' Eccelso ricevè sul Sina Della legge le tavole. A sinistra È 'I vate cui rapir sull'igneo carro Gl'ignei corsieri, e che mandato in terra A pietosa opra fia, nanti che spunti Il di tremendo del Signor. Funèbri Eventi ei ragionavano; la morte Che in Solima, non molti giorni appresso, Gesù compier doveva. Il sonno intanto Profondo a tre discepoli le ciglia Gravava, e risvegliandosi, la gloria Di Gesù contemplarono, e a'suoi fianchi Favellanti il gran duce d'Israello Ed il veggente del Carmelo. E in quella

Che da lui s'accommiatano i Profeti, Pietro, qual uom che da beante aspetto Mal sa ritorsi e d'allungarlo ha brama, « Signor, dice a Gesù, bello è qui starci : Noi, se t'aggrada, rizzerem tre tende, L'una per te, per Mosè l'altra, e l'altra Per Elia ». - Sì di sè gli han tratti il novo Stupore e il gaudio di tal vista! Chiuse Ei non avea le labbra ancor, quand'ecco, Simile a terso argento sfavillante Sotto i raggi del sol co'margin d'oro, Luminosa una nube ivi si stende. Che Gesù co'Profeti in sè ravvolge; E dal sen della nube esce una voce Che dice : « È questi il mio Figliuol diletto, In cui tutto s'accoglie il piacer mio Lui ascoltate ». De'sovrani accenti Al suon, che come tuono si diffonde, Caggiono i tre discepoli col volto Sul verde spazzo, da ter or percossi. Ma già svestito dell'eterna luce, Onde gli piacque circondar sua salm Per breve tratto e dimostrarsi Iddio, S'era Gesù. Di rutilanti rai Più non arde il suo viso, e sol l'usato Lume vi brilla di bontà. S'accost A'giacenti discepoli il benigno Maestro, e di sua man li tocca, e come Duce che a suoi guerrier rende gli spirti. « Sorgete, ed il timor v'esca dal petto ». Lor dice, e li rinfranca. Alzan la fronte Attouiti gli Apostoli, ed a cerco

Mandan le luci, e sol con lor rimasto
Miran Gesù. Dalle scoscese vette,
Dai mi nor gioghi per gran piante opa
E dagli ultimi elivi ove discorrono
Mormoranti ruscelli, indi scendendo,
Riede il Signor dove nel pian la squadra
De'suoi lasciò. Ma pria con grave aspetto
Ai Tre che spettator della sua gloria
Far gli piacque sul vertice del monte,
Intima: « Quanto rimiraste, occulto
A tutti giaccia, e nel profondo petto
Voi lo serbate, insin che venga il giorno
In cui da'morti sia risorto il Figlio
Dell'uom ». Gli tenne il lor silenzio fede.

Tornava il Salvator quindi al deserto A cui s'atterga la tranquilla Efremme. Ed appressarsi ivi sentia l'estrema Pasqua del viver suo. Terribil Pasqua. In cui l'occiso agnello egli saria; Ostia immolata a risaldar l'antica Piaga che infetto fe' d'Adamo il germe E a rannodar col ciel la terra. Al fero Sacrificio sopporsi è in lui desio; Sì lo trasporta amor! Onde raccolti A sè d'intorno i Dodici, e pietosi In lor fisando oltre l'usato i rai, Pien del pensier della vicina morte. In questi sensi scioglie il dir : « Fedeli Compagni miei, che sempre amai, che sempre Sino al fine amerò! Vissi nel mondo Quanto viver doveyo. Al termin giunto Or de' miei anni e dell' impresa io sono,



Ecco a Solima andiam. Tutto adempito Quivi sarà quanto da' vati scritto Fu del Figlio dell'uomo. In mano ai crudi Nemici suoi tradito ei fia, perversi Sacerdoti, Primati e Farisei, Che danneranlo a morte, e de' Gentili In balia lo porran, perchè satollo Sia di scherni, di strazj e di flagelli, Sin che il veggan morir in croce affisso; Ed ei risorgerà nel terzo giorno. Ma voi, mia greggia, voi mio seme e frutto, Che meco al mal duraste ognor costanti, Non vi turbi il timor della mia morte: Io vado, e tosto a voi ritorno. Un'alta Messe a voi quindi s'apparecchia. Il mio Regno bandire all'universe genti Cura fia vostra, e non temer di Prenci. O Maestrati, al cui cospetto innanzi Trarranvi a render del mio nome fede, Testimoni del ver. Chè tale un senno E una favella io vi darò, che piena Vittoria avrete de'nemici. Il Santo Spirto favellerà pel vostro labbro. Ben odieravvi il mondo a cagion mia, Perchè'l mondo hammi in odio, e dati ad aspri Scempj verrete, e a dispietate morti. Ma il lutto vostro cangierassi in gioja, E non si perderà pur un capello Del vostro capo. Ad apprestarvi un seggio Nella dimora del mio Padre io vado. Se m'amate, osservate i miei precetti, Vegliate, orațe, state saldi; in Dio

# Canto ottavo

Credete, e în me credete. Io son nel Padre ; Il Padre è în me. Chi crede în me, quell'opre Farb chi o façcio, e maggiori anco. Al Padre Io vado, ed ei quanto în mio nome chiesto Gli fia da voi, tutto dară benigno, Onde il vostro esultar compiuto sia ».

(v.264)

Così parlava, e non capian ben tutta Essi ancor la virtù de'divi accenti; Clè sol dopo il calar del Santo Spirto Aprirsi allo splendor dovean lor alme, E del Signor rammemorando i detti, Insino al fondo penetrarne il vero.

Verso Getusalemme il cammin tolse Allor I'eroe divin. Con franco passo, Imperturbato in cor, sereno in volto, Al repuguar dell'uman fral domando Col desir generoso, egli sen gia Precedendo i discepoli, che lenti Gii traen dietro i lombi. In volto han pinto Questi il teriror che lor ricerca l'ossa, Non men per lui che andarue a viso aperto Miran contra empj strazj e monte acerba, Che per sé stessi; che già già lor sembra Tutti gli avvolga una comun ruiaa.

Venso Gerusalèm per la dicitta
Via non moved Gesù. Più largo giro,
Acciò spiendesse più di Dio la gloria
Nel cammin della morte e dei trionfo,
Pighar gli piacque, ed insignir suni passi
Di novelli piodigi. Un giovantto,
Da demone ficrissimo d'sfatto,
Sano ei ridona al sen pate.n., molle

Di lungo pianto. Per ria lepra sozzi Dieci infelici, d'aspre piaghe carchi, Fa mondi a par dell'erba su cui brilla L'argenteo pianto dell'aurora. A'ciechi Rende la luce, a'storpi l'agil passo, Spegne le febbri, e del celeste impero Il calle addita, or con aperti sensi, Or segnando di simboli e mistero I suoi concetti, Salomon verace, Onde tipo era il primo. In questo modo, Sanando i corpi ed illustrando l'alme, L'inclita prole del virgineo chiostro Nel suo peregrinar ultimo in terra A Gerico arrivò. Correan le genti Tratte dal grido, e quinci e quindi fitte Sui suoi passi schieravansi. Zaccheo In Gerich'era, un pubblican traricco, Che vederlo, conoscerlo, le sante Fattezze contemplarne, ardentemente Sospirava in suo cor. Ma breve egli era Della statura, e lo vincean le turbe Di tutto il capo. Ed ei che fa? Precorre Per buon tratto Gesù: d'un sicomoro In cima ascende, ed il passar ne aspetta, Nè gli cal ch'altri il rida e in baja il torni, Come tra'rami strano augel. L'i presso Giunto Gesù, gli occhi solleva, il mira, E gli dice, « Zaccheo, t'affretta e scendi: Chè restarmi in tua casa oggi degg'io ». Si toglie a'rami, giù pel tronco sdrucciola Il Pubblicano, e colmo in sen di giubbilo, Con quanta ha reverenza e quanto ha spirito

Ne'suoi atri l'eccelso ospite accomoda. S'alza allor per la terra un suon di biasimo - Universal: « Come ad ospizio scegliere D'un peccator le soglie ei puote »? Incognito Lor e quanto di Dio possa la grazia In un cor che pentito a Dio rivolgasi. Sul limitar del Publican le piante Posto appena ha Gesu, che quegli umile « La metà de'miei beni a'poverelli Ecco io dono, o Signor, dice; e se tolsi Ad alcun checchessia, tosto io lo rendo A quattro tanti ». E tu, Gesù, sclamasti: « Oggi questa magion salute acquista. Perchè questi d'Abramo anch'esso è figlio, Ed il figlio dell'uomo in cerca e a scampo Venne di chi perìa ». Soavi accenti Del soave Signor! Non sol perdono Al peccator che si ripente, egli offre, Ma lo rintraccia e farlo salvo agogna.

Da Gerico che nome ha dal bell'astro
Rallegrante le notti, e che di palme
E di rose s'adorna, e in fertil piaggia
Siede, accerchiata d'amenissimi orti,
Parte Gesù. La tetra e fonda ei varca
Valle che detta vien del Sangue il Passo,
Poi giunge e posa al fonte che ancor serba
Degli Apostoli il nome e già dal sole
Venia chiamato, ed in Betània arriva
Pria che s'accosti al talamo dell'onde
L'astro d'iurno. È Betania castello,
Dell'Oliveto in sulle falde assiso
Dal lato a quello opposto ove del monte

La pendice fruttifera contempla Di Solima le torri. Egli vi giunse Nel sesto di che precedea la Pasqua. E i suol fidi avea seco. Era quel joco Ripien del nome di Gesu, che rotte Le leggi del sepolero, ivi da morte Tratto Lazzaro avea. Raccorlo a festa Giova a'primati del castello, e lauta Gli apprestan cena nel maggior triclinio Ch'è d'un Simon, detto il lebbroso, nome Rimasto a lui, perchè già scesso e scarco Dal rio malor l'avea Gesù. Servia Marta alla mensa. E s'adagiava al desco-Gioia e stupor del copyival drappello. De'portenti di Cristo il più solenne Monumento, il buon Lazzaro. Nel mezzo Della cena, ecco quivi, ecco Maria, Di Lazzaro e di Marta la sorella, Venir, reggendo nella destra un vase Alabastrin. Di prezioso unguento, D'indico nardo dalle spiche espresso, Colmo è quel vase. Ella si prostra ed unge Col licor grate-olente i piè del santo Maestro, indi gli asterge con le lunghe Chieme che, sciolte dall' azzurra benda, Le caggion sino a fianchi in pioggia d'oro. In piè poi s'alza, ed infrangendo l'urna, L'olio quant'è dello spicato nardo Sopra il capo divin versa e profonde, E il soave profumo se ne sparge Per l'ampia sala, e il recan l'aure intorno. Spiacque un tale atto a Giuda, avaro spirto,

Che sclamò bieco: a Ben valea trecento Nummi quell'olio; e non tornava in meglio Venderlo, e darne a poverelli il frutto »? Ma de'poveri in lui pensier non era, Non era amor. Vil cupidigia al labbro Gli spirava tai detti. Ei dello scriguo Era custode, ed il comun dispendio In cura avea. Se que'trecento nummi Foss, r nell'ugne a lui caduti, ei ladro, Del par che avaro, appropriarsen parte Avria potuto; onde il suo sdegno e il tristo Ipocrita lamento. Ma il celeste Labbro così Maria difende: « In serbo Per la mia sepoltura quest'unguento Teneva ella, e me pria del tempo or volle Imbalsamar, come sentor ell'abbia Del non lontano mio morir. L'amore Che per me l'arde, ella mostrò. Difetto Di poverelli mai non fia, cui larghi Esser potrete di conforto e pane; Ma non me sempre avrete. Il vero io pario: Ella verse di me fatto ha buon'opra, E della sua pietà lode perenne Suonar s'udrà dovunque fia bandito Ouesto Vangel che in ogni clima e piaggia Bandito fia, dovunque splenda il sole-a.

Il quinto di pria della Pasqua Ebrea Da Betania mosse Gesh, volgendo In ver Solima il piè. Spargea giocondi Per un ciel senza nubi il mattutino Sole i bei rai. Dell'imminente aprilo S'alfegrava la terra. Erbe odoroso Rivestian del sentiero ambe le sponde; E dai rami, di fior, di fronde onusti, Mille augelletti con alterno canto: Al loro Autor rendeza saluto. Il poggio Dell'Oliveto che si ringe primo Della vivida aurora a'color gai. Ei sale, e varca il giogo, e giù ne scende Per la pendice occidental, piegando Tra merigge ed occaso ov'è Betfage, Un campestre casal, di fichi e palme Vagamente ubertoso. Ivi si sosta. E un castello additando a lor di contra, Dice a Pietro e a Giovanni: « Itene a quello. E un asinel con la sua madre accanto Voi troverete in sull'entrar: legati Son giumenta e somicr. Voi quel puledro Scioglicte, e a me guidatelo, e se fia Che alcun ven chiegga lo'mperchè, Ne ha d'uopo Il Signor, rispondetegli, ed ei tosto S'accheterà ». Volano i messi, e tutto Trovano, e fan come egli disse. Giunge Il padron de giumenti, e del lor fatto Ragion dimanda. Ed essi a lui: « Ne ha d'uopo Il Signor ». Cede quegli, e riverente Piega la fronte al venerato impero.

Sul dorso ignudo del somier le vesti Stendon gli alunni, e sovra d'esso ascende Gesù per iroc a Solima. e Tallegra, O figlia di Sïoni gioisci, o bella Gerusalemme: ecco il tuo Re che viensi Mansièto e gentil, sul dorso assiso Del puledro d'un'asina », cantata Del saero fonte al mormorio dell'acque,
Su lui soffiando la profetic'aura,
Il Barachide. Di Stonne o figlia,
Esulta. D'Israello ecco il Re vero,
Il Re dei Re, quegli che al Re dà'l regno,
Non qual trionfator del Campidoglio,
O Macedone sir, con rifu'gente
Pompa di carri e di cavalli, al suono
Di bellici oricalehi, e con miranda
Pompa di spoglie ed aurei vasi ed ostri
E guerriere coorti ed ordin lungo
Di vinti duei e catenate genti,
A te sen vicu, ma su giumento umble,
Per mostrar col suo esempio al mondo errante
Che trionfa nel ciel chi qui s'adima.

Della festa pascal le pompe auguste E gli olocausti e i patri riti a mille A mille i peregrin nel giron sacro Di Solima avean tratto, « Ei viene! Ei viene! Vien Gesù »! gridar s'ode, e in men d'un lamp Com'esercito d'api a florid'orto, Fuor di città s'avventano le turbe Ad incontrarlo. Ramoscei di palma, Fra tutte genti di vittoria segno. O'all'arbor tolti della verde oliva, Simbol di pace sin dai di dell'arca, Recansi in man, liete gridando: « Osannal Mentr'ei s'avanza: osanna! Benedetto Colui che viene del Signor nel nome, Re d'Israèl »! E ad ogni passo l'onda Del popol cresce, e chi le cappe stende Sulla sua via, e monta, e rami tronca

Dagli alberi, e ne fa strato festivo Al cammin ch'egli tien. E come giunto Alla china è Gesù che del Cedronne Al varco accenna, i cari suoi, di nuova Gioja raggianti, alzan di Dio le laudi, Celebrando, esaltando i gran portenti Che co' lor occhi ne avean visto, e in queste Voci rompono al canto: « Benedetto Il Re che viene del Signor nel nome! Pace nel cielo e nell'eccelso gloria »! Allor de'Farisei, col popol misti, Più d'un vôlto a Gesù, « Maestro, esclama, Fa che ammutisca de'tuoi fidi il labbro ». -« Se taccion questi, i sassi stessi il grido Innalzeran », Gesù risponde. E intanto Il popol tutto, innanti e retro e allato, " Osanna! osanna! grida. Benedetto Colui che viene del Signor nel nome! Di David, padre nostro, benedetto Il regno sia, che a noi più bel ritorna! Nell'eccelso de'cieli osanna, osanna »!

Ma quando a Gerosolima fu presso,
Gesù nel rimirarla su lei pianse: 
« Gerusalèm! Gerusalèm! che occidi
I profeti, e co'sassi opprimi quelli
Che inviati a te son; deh quante volte
I tuoi figli adunar volli, qual suole
L'augello il nido suo sotto le piume;
Nè lo volesti! Ah tu sapessi almeno,
In questo di, per te di grazie ancora,
Conoscer ciò che à te potria dar pace!
Ma denso un vel ti sta sugli occhi. I giorni

(V.520)

### Canto ottavo

Su te poscia verran, mise-a ! ed ecco La tua magica si rimarrà deserta ».

Con tai note dolenti ed altri lai Sopra Solima, un tempo a Dio diletta, Che allor cieca e a malvage opre diretta Sidar del ciel parca lo sdegno, pianse Gesù che la scorgta eol divin guardo Dalla futuro oste di Tito cinta, Di ostil vallo cerchiata, e dalla fame Disfatta sì che ne'lor figli il dente, Orrendo a diresi! cacceran le madri; Indi adeguate al suol l'eccelse mura, Diroccate le torri, e messi al taglio I cittadin dalle Romane spade. Gesì la pianse; chè'l suo cor pietoso Si duole al mal de'suoi nemici stessi, E la pietade a'petti umani insegna.

Per l'aurea porta entra il Signor nell'alma Città che festeggiante oggi l'accoglie, E diman forse griderà ch'ei munja! Rimbombavan di Solima le vie Agl'inni, ai plausi ; ma Gesù, troncando Ogni dimora, il piè recò nel Tempio, E un'altra volta ne cacciò sdegnoso! I venditor, ma con più acerbi accenti, Misti al suon del flagello; « In uno speco Voi trasmutaste di ladron, dicea, La casa mia, che di preghiera è casa ». E la tremenda maestà del viso, Divinamente sfavillante, in quelli Lo spavento incutae. Di cicchi e storpi Una frotta in quel mezzo a lui dinanzi

Traeva, e tutti ei li gueria. Ma i prenci De'Sacerdoti ed i Dottor, veggendo I portenti che oprava, e de'fanciulli Le voci udendo ch'eccheggiar del Tempio Facean le volte, alto gridando « Osanna Al Figliuol di Davidde », onta e discetto Nelle latèbre ne sentir del core. E a lui queste mandar voci nemiche: « Odi tu ben che dican ei » ? - « Sì, l'odo : Gesù risponde: ma non mai leggeste Voi ciò ch'è scritto? Tu, Signor, hai tratto La tua laude miglior di bocca ai bimbi Ed agl'infanti che dal sen materno Succiano il latte ». E volge lor le terga. Celava il sol uell'onde Esperie il disco. Quando Gesù, di Solima disceso. L'erta opposta prendendo, a lenti passi Varcava il colle, ed al Betànio ostello Co'suoi tornava. Ivi posò la notte, Poi col rosco mattino in ver Sïonne I passi raddrizzò. Lungo la via Un fico adorno di frondose spoglie, Ma d'ogni frutto scemo, ei maledisse, A dimostrar che non leggiadre ciance. Ma buone opre son d'uopo a far l'acquisto Del reame del cielo; e qual tremendo Giudicio egli darà nel di supremo Di color che recar dovean buon frutto Di pietade e d'amor, ma pigri e lenti Non s'ornar che di foglie. Indi nel Tempio Tornato, riapria della celeste. Dottrina i fonti, e rifiorian di bella

### Canto ottavo

Salute gli egri in sol mirarlo. A mezzo Del dì poi s'appartò, sedè solingo Dirimpetto all'erario. In sull'ingresso Aquilonar del Tempio era quel loco, E di denaro ivi devote offerte In servigio del Tempio il popol fea. Ai doni a un tempo e ai donator guardando, Stava Gesù colà seduto. E molti Dovizĭosi vi gittavan auro Od arïento a larga man; chè presso La Pasqua essendo, farsi Dio propizio Colle offerte speravano. Quand'ecco Il Salvator lì scerne una venirne Vedova poverella, ed ella gitta Due danaruzzi, il cui valor congiunto A un quattrin si pareggia. Iddio non guarda Con gli occhi de'mortali; il core ci mira Del donator, non quanto importi il dono. Onde, appellati i suoi. « Questa, lor disse, Vedova tapinella ha tutti vinto Nella copia del dar ; chè gli altri tutti Da quanto ad essi soverchiava, han tratto Ciò c'han donato: ma costei l'ha tolto Dalla penuria sua : dato ell'ha tutto Quant'era in lei, tutto il suo vitto ha posto ». Intorno all'ora che il pastor raccoglie

Nel chiuso ovil le pascolate gregge, Riede a Betàn: a il Salvator; poi quando Riconduce il pastor le gregge al pasco, Riede a Gerusalèm. Lungo la via Cosse le fronde e inaridito il trunco Al fico, maledetto il giorno innante, Contemplan, di stupore alto ricolmi, I suoi seguaci, ed ei lor dice: « In Dio Fidanza abbiate, e se l'avrete ferma, Non sol farete quanto al fico avvenne, Ma i monti istessi trapiantar di seggio Potrete, o in fondo traboccarli al mare ». Disse, e la via riprese, entrò nel Tempio, Ed il popol, correndo, avido orecchio A'suoi detti porgea. Del miel più dolce Che su'colli Idumèi da'favi stilla, Or ne suona la voce, or folgor sembra Che crollar fa de'monti le orgogliose Cime. Ed Esseni e Scribi e Saducei E Farisei, che con mille arti assalto D'insidïose inchieste e di cavilli Gli fean quel di, tutti confuse e vinse Ed abbattè, ragionator possente Qual mai non vider d'Academo gli orti O il Peripato, ed appo cui senz'arco E senza stral fora comparso il saggio Sperditor delle arguzie e de'sofismi Figlio di Sofronisco, a cui le tetre Cicute porse, invan poi mesta, Atene. Maraviglia e splendor dell Orïente

Maraviglia e splendor dell'Orïente Per triplice recinto e mura eccelse, Atrj, logge, colonne e marmi e cedri E fülgidi metalli e prezïosi Arredi, il Mar di bronzo, il Candelabro Da'sette rami, l'aurea Mensa, e mille Spoglie e gemme e tesori e famos'opre, Sorgea'l tempio di Solima. Rivolto A Gesù che n'uscia, « Maestro, disse

Un drappel di discepoli, l'insigne Mole ammirando e l'alte porte: oh questo È ben magno edifizio » ! - « È ver, risponde Il Salvator, ma perifà disfatto. Nè d'esso rimarrà pietra su pietra ». Poi la china discende, la soggetta Valle attraversa, e degli Olivi al colle Poggia dal lato c'ha di fronte il Tempio, E li s'asside. Lui seguian tacenti Apostoli e discepoli, pensosi Del vaticinio. Quell'altier delubro Ove corse per secoli a torrenti Il sangue delle vittime immolate Al gran Dio d'Israel : l'unico in terra Tempio innalzato al vero Dio; l'obbietto Dell'amor, degli studi e delle offerte Della prele d'Isacco, a terra sparso Irne per sempre, ler parea tremendo Giudicio, e in cor ne sbigottian. Dal lungo Terror riscossi alfin, tra'suoi compagni Gli amati più chiedergli osar del tempo In che tanta accadria feral ruina. « Talun di voi con le sue luci istesse Mi. arne il lutto ancor potrà », risponde Il divin Senno, e ad uno ad un gli orrendi Segni dipinge e i casi atri e funesti Dell'eccidio di Solima e del Tempio, E de'Giudei per tutto il mondo spersi, Storico del futuro. E dell'estremo Giorno del mondo e del giudicio estremo Ragiona in un. Verrà quel di repente Non aspettato, come allor che l'acque

Del diluvio coprirono la terra. E i monti sorpassår. Fieri prodigi Nel sole, nella luna, e nelle stelle Succederanno, e tremeran le genti All'inudito strepitar de'flutti. Quel fia l'inizio dei dolor. Ma guindi Abbujerassi il sol, non più suo lume Darà la luna, temeran le stelle, E turberansi le virtù celesti. Allora apparirà nel cielo il segno Del Figliuolo dell'uom. Battersi il petto S'udran le umane schiatte. Egli possente, E maestoso giù verrà dall'alto Sulle nubi del cielo, e a'quattro venti Gli Angeli manderà che a suon di tromba E con gran voce, rapidi ministri, Dall'una all'altra estremità de'cieli Raduneranno i popoli al cospetto Del trono dove siede in sua grandezza L'inclito Re. Come il pastor le agnelle. Da'capretti sequestra, egli in tal foggia Le prime alla sua destra, ed i secondi A sinistra porrà. Con dolce impero Allor mirando e con amiche ciglia I giusti accolti a dritta man: « Venite, Benedetti, dirà, dal Padre mio, E possedete avventurosi il regno Pronto per voi dal di che il mondo nacque. Chė m'ebbi io same, e voi mi deste vitto; Sitii, e voi mi dissetaste; ospizio Chiesi, e voi mi albergaste. Ignudo io m'era, E mi vestiste; visitaste infermo;

Consolaste nel carcere ». Ed i giusti
Risponderan: «Quando abbiam ciò deh visto,
E fatto mai »? - E il Re dirà: « Voi questi
Servigj a me rendeste ogni qual volta
Li rendeste al minor de'mici fratelli ».
Indi a'malvagi, agglomerati a manca;
« Via da me maledetti: al foco eterno
Apparecchiato pei rubelli spirti,
Dirà tremendo. Chi fu crudo ed aspro
Verso l'infimo pur de'mici fratelli,
Crudo ed aspro pur fu verso me stesso ».

Maravigliando udia gli alti concenti
Lo stuol seguace, e ne facca nell'alma
Tesor devoto. L'ale ombrose intanto
Spiega l'umida notte, e al sonno invoglia
Le stanche luci de'mortali. Al fido
Castel non torna e all'ospital ricetto
Quella notte Gesù, che veglia orando
Ne'recessi del monte. A lui non lunge,
De'cedri, degli ulivi, delle palme,
E de'spiranti odor bruni cipressi,
Sdrajati al piè, dentro a'lor manti avvolti,
Apostoli e discepoli in silenzio
Al letargo abbandonano le membra.

Ma non dorme il rancor, l'invidia e l'aschio De Sacerdoti e de Dottor. Più giorni Pria che tornasse a Solomiti colli Gesù, di cui smarrito avean le tracce Mentre il tenca d'Efremme il tacit'ermo, Messo avean bando contra lui : « Si sveli Ov'ei s'asconda, e in nostra man sia posto ». Presente or è, torna ogni di nel Tempio:

A che gl'indugi? Date in lui di piglio, Littori; armi ci non ha che gli sien schermo; Shramate l'odio. Ma l'ardir vi manca; Vi trema in petto il cor. L'alto trïonfo Con che accolto ha Gesù lieta Sïonne, E l'aura popolar ch'ora il circonda, Gl'incessanti portenti, e la tonante Voce del ciel che rimbombò nel Tempio, E voi l'udiste, e ne intimò la gloria, Maggior gloria novella, il sen v'han colmo Di dubbj e di terror, d'ira e d'affanno. Come bolle a gran foco umor raccolto In cavo rame che gorgoglia e spuma, Poi dagli orli fuor versasi, tal l'ira De'Sacerdoti in questi accenti alfine S'esala : « Tutte a lui corron le genti, E a noi volgon le spalle, Ecco, è deserta La Sinagoga, ed in Gesù si crede. Ode pien di stupor la sua dottrina Il volgo insano, e ne festeggia e plaude. Senza tema o rossor la prisca legge Costui sovverte, e noi, noi stessi a scopo Di sue rampogne prender osa. Oh scorno! Oh rabbia! Eppur che oprar convien? Gli artigli In lui cacciar di chiaro di, nel mezzo Del pascal gaudio e delle sacre offerte, Fra il vapor de'tim'ami e le solenni Pompe del Tempio, alto sarla periglio; Chè adontarsene il popolo potria, E levarsi a romor, correre all'armi Ed in noi rivoltarle. Or qual fia il tempo, Il loco qual della vendetta »? - Un'altra

## Canto ottavo

(v. 786)

Volta insieme adunarsi a parlamento, E acconci al caso ventilar consigli, Stiman quindi il più saggio, e di Calfa Gli accoglie l'aula. Ma che val ? concordi Tutti solo in sitir del Giusto-il sangue, Van discordi nel come e dove e quando, E pajon selva a cui contraria guerra Muovon Austro e Aquilon, Volturno e Coro : Quinci e quinci s'incurvano de'cerri E de'faggi le vette; un fragor alto Danno i rami rompendosi; di fronde Sparsa è la terra, ed il montan torrente Degli alberi le spoglie a'campi reca. Il prence delle tenebre in soccorso Vien del consesso che gli è fido. In petto Di Giuda entrato e Sàtana, e le vampe D'inferno in cor versandogli, l'ha mosso A tradire il suo Sir per fame ingorda Di vil moneta. A'Sacerdoti in faccia S'appresenta l'Apostolo rubello, A cui fa scorta il tentator d'abisso, E di dare in lor man Gesù ne'cheti Orror di notte con secreta fraude, Senza alcun perigliar, s'offre, ed il prezzo Del tradimento mercanteggia. Trenta Argentei nummi è il guiderdon proposto, Ed accettato, del feral delitto Che fia l'orror de'secoli. Si parte Il traditor per attuar l'infame Accordo, e con gran festa si discioglie Il Giudaico senato. Al draco antico Cresce l'ardir: di sua vittoria ei gode ;

Nè sa ch'applè del tronco ove confitto Brama veder pendere esangue il Giusto, Fien fiaccate sue corna in sempiterno.

Era del bel mattin la graziosa Ora in che il sol pe'campi almi del cielo Sorge e s'ayanza, e spiran fresche l'aure. E come sposa di ghirlande adorna, Consolata d'amor, ride natura, Quando a'suoi s'accostò la sacra possa Del Salvator. Egli in città non riede Come ne'dì precorsi. E a lui conversi I suoi più cari : « Ove vuoi tu che il loco Apparecchiam che a celebrar t'accolga La cena dell'agnello e l'annuo rito »? Pietro e Giovanni, come pria, trascelti. « A Solima, ei lor dice, itene. Al primo Entrar vostro in città, pararsi innante A voi vedrete un garzoncel che d'acqua Novellamente attinta un orcio colmo Sul dorso porterà. Dietro a'suoi passi Movete, e dove egli entri, in quelle soglie Entrate, e dite della casa al capo: A te manda il Maestro; ov'è la sala In che co'suoi discepoli la Pasqua Ei cenì? E quegli immantenente a voi Un gran cenacol mostrerà, di mensa E di letti fornito, e in ordin tutto. Quivi imbandite ». Obbedïenti al cenno Varcan di Gerosolima le porte I discepoli, e l'uom dell'orcio tosto Lor s'affaccia; ei lo seguono, e il messaggio Spongono al capo della casa ov'entra,

Il qual l'ascolta riverente e lieto, E il cenacol lor mostra. Essi non lenti L'azzimo e l'agno e le lattuche agresti Ivi allestiro, al commensal triclinio Diet terso assetto, ed imbandir la cena, Indi sull'Oliveto al venerando Fianco tori àr, compiuto a pien l'incarco.

In ricordanza del passar dell'Angelo Sterminator che i primonati spense D'Egitto, e dell'uscir da quelle piagge Mirabilmente il popol d'Israello, Instituita era la Pasqua. L'agno Intemerato ranimentava l'alto Beneficio d'Iddio: senza fermento Era il pan della cena onde memoria Del di rendesse in che le donne Ebree Nel frettoso partir recar le informi Masse del pan, dal lièvito non anco Tocche : ed al cibo si mescean silvestri Lattuche, il cui sapor rude ed amaro L'amarczza adombrasse e i duri affanni Dell'Egizio servaggio. Era poi questo Della Pasqua legal l'antico rito : Succinti i fianchi ad accorciar la veste, E fatto de'calzar schermo alle piante, Ritti in piè, col baston nella sinistra, Cenavan l'agno, figuranti l'atto Del viator che al dipartirsi è presto. E ciò tutto era solo ombra e figura Di misterio maggior, dell'alma cena Che instituir Cristo dovea, spegnendo La Pasqua antica, e alfin la luce all'ombra

Sostituendo, e alla figura il vero. Già del di venìa meno il dolce raggio, Quando Gesù co'Dodici dal colle Degli Ulivi in città fatto tragitto, Nel cenacolo entrò. Da lor ricinto, La Pasqua ivi cenò col prisco rito-Che fu legal per quell'estrema volta. Le dapi usate indi coprîr la mensa, E ad essa ei s'adagiò col suo fidato Collegio. E in mezzo alla seconda cena, Di mensa ei si levò, giù pose il manto, Di bianco lin si cinse i lombi, e volle Dar d umiltà non perituro esempio. Il Figlio eterno dell'eterna Luce, Colmata d'acqua un'ampia conca, i piedi Lava de'suoi, prostrato e chino, e quindi Col cinto pannicel gli asciuga e terge. Soffrir Pietro nol vuole, I piè lavargli Il suo Signor! Ma con augusti accenti « Se non ti laverò, non avrai parte Meco », disse Gesù, - « Le mani e il capo Dunque, o Signor, non i piè solo », esclama Di Betsaida il pescator canuto, Prence poi de'fedeli, e delle sante Porte custode. Reverenza il loco All'obbedir ceda pur essa : primo È dei doveri obbedïenza a Dio.

D'umiltade e d'amer fornita l'opra, Il pannolin Gesù si scioglie, a mensa Ponsi di nuovo, e tal ne suona il labbro: « Sapete voi che fatto io v'ho? Maestro E Signor voi mi dite, e ben a dritto Il dite, perchè li son. Se i piedi a voi
Lavai dunque lo Siguore ed lo Macstro,
Tra voi farvi lo stesso opra fla vostra;
Chè l'esempio io ven porsi, onde lo stesso
Come ho fatt'io, tra voi facciate ». - Ei disse,
E diè mano al grand'atto in cut s'affonda,
Come in abisso di bontà superna,
Adorando e tremando uman peusiero.

Erano a mensa, ed ei pigliò del pane, Rendè le grazie, e il benedisse, e il franse, E a'discepoli suoi lo diè »: Prendete, Lor dicendo, e mangiate: è questo il mio Corpo, che dato vien per voi: ciò fate In memoria di me », Poi similmente Il calice pigliò; rendè le grazie, E ad essi il diè, dicendo: « A questo tutti Bevete. Perchè questo è il sangue mio Della nuova alleanza, il qual per molti Fia sparso in sacrificio a far che asterse Sian le macchie dei falli. Il ver vi dico: Io non berò più della vite il frutto Insino al di che lo beiò novello In un con voi nel regno del mio Padre ». Tutti accostaro al calice le labbra.

Fa risonar (canta di Dio la Chiesa,
Sposa di Cristo, e del suo sangue figlia,
Nel di ch'è sacro a così gena memoria,
Mentre di faci sfolgoreggai il tempio
Parato a festa, di bei fiori adorno,
E fuma in globi l'odorato incenso,
Ed il grave solenne organo spira),
Fa risonar con dolci note, o lingua.

Del glorioso corpo il gran mistero, E del sangue, ineffabile tesauro, Che, assunta in vergin grembo umana spoglia, Il Re del ciel, per restaurar la terra, Di versar si compiacque. Umile e pio Pellegrino ei tra noi stette, ed il seme Di sua parola sparse, e il suo soggiorno Con ordin chiuse a maraviglia vago. Nella notte dell' ultima sua cena. Compiti i riti dell'antica legge, All'amato suo stuol dona ei sè stesso Con le man proprie in cibo. Almo portento! Il Verbo, fatto carne, il vero pane De'sacri accenti al suon trasmuta in carne, E il pretto vin divien sangue di Cristo. Se a capir ciò non regge il senso infermo, Per farne certo un cor puro e sincero Sola basta la fè. Dunque sì grande Sacramento adoriam col fronte in terra: Pon fine alle figure il pan del cielo, Sovrabbondi la fè've il senso manca. Al Padre e al Figlio lode e gioja sia, Salute, onor, virtude, e quanto suona Di ben l'uman linguaggio, e pari laude A Lui sia che d'entrambi si deriva. Deità trina ed una, a te con caldi Voti preghiam che noi, cultor tuoi fidi, Visitar non ti gravi, e pe'tuoi calli Là ci conduchi ove tendiam bramosi, A quella luce in che tu fai soggiorno ». Eucaristico pan, che tanti armasti

Eucaristico pan, che tanti armasti Santi alla pugna ed al martirio, il puro Sacrificio tu sei che in ogni loco
D'onde il sol nasce a dove asconde i rai,
Offre la Chiesa, del Signore al nome
Glorificato intra le genti: scudo
Contra morte se' tu; restauro e forza
Nelle battaglie onde siam cinti intorno
Dal demonio, dal mondo e dalla carne.
Quanto felice è chi di te si sazia!
Chè tu le porte, o salutevol ostia,
Del ciel dischiudi all'uom ... Ma dove scorri,
Audace carme? Non potrian le piume
De' Serafin levar tant' alto il volo:
Frena gli ardori, ed al cenacol torna.

Che veggo, ohime! del divin cibo ardisce. Pascersi il traditor! Di Cristo il corpo Tu mangi, o Giuda! tu ne bevi il sangue, E darlo in preda tra poc'ore hai fisso A' suoi nemici! Tanto può la colpa In mestro orrendo più de'stigj mostri . L'uom trasformar che sen fa ligio! È questa La cura che d'un vel copre la fronte Improvviso a Gesù. Si turba ed ange Il pietoso Signor che non del solo Giuda mira nel cor, ma tanti ingrati, Tanti perversi traditor contempla Con nefanda seguirsi assidua vece Nella stirpe d'Adàm ch' egli a far salva Col suo morir s'accinge. « Ecco la mano Che mi tradisce, è meco a mensa ». Un' alta Mestizia, pregna di stupor, si spande A tai detti tra i Dodici. Negli occhi Si yan guatando un l'altro, dubitanti

Di chi mai parli, e dimandando a prova:
« Sono io forse, o Signor » ? - « Uno, ei risponde,
Che nel catin la mano intigne or meco,
Quegli mi tradirà ». Nell'ombre avvolto
Del traditor sì giace il nome agli altri
Apostoli, e soltanto al fido orecchio
Del prediletto lo rivela il labbro
Del Placator. Giuda poi esce : agli empj
Agguati il trae l'oste d'Averno. Ed ecco
L'amorevol Gesù coi cari alunni
Fa come padre suol co' circostanti
Figli nell' ora del supremo addio
Che indrizzar ne vuol l'orme al ben futuro.

Ma chi se l'arpa egli non ha del santo Re dal labbro fatidico, potria Gl' insegnamenti onde il divin Maestro De'suoi diletti alluminò gli spirti Dopo la cena, trarre al ritmo e in dolce Canto accordar? Spesso tra lor conteso S'era de' primi seggi (chè terrestre Ne sognavan l'impero), o chi 'l più degno Fosse di lor. Ed ei col proprio esempio Gli ammaestra a servir: « Chi di voi primo Essere ambisce, sia di tutti servo ». Ma che giova umiltà, se al fianco sempre Non gli vien carità, fida compagna? E guesta, che comando è suo perenne, Nuovo comando ei chiama, e il gran comando Che legge e Vati in se rinserra. E quindi Col suono che nell'anima si sente Cotai note dolcissime diffonde: « In quella guisa ch' io v'amai, v'amate

Scambievolmente, e questo amor fraterno Vi sia suggel che i miei seguaci a tutto Il mando in voi dimostri ». - Il debil petto Poscia ne prenunzio nel passo amaro: « Lasciato il vostro duce in abbandono, Voi tutti, in questa notte, lo spavento Disperderà, come fu scritto ». E Pietro: « Se pure ogni altro, io no, per fermo: ai ceppi -E alla morte ir con te pronto son io ». -« O Pietro! a lui disse Gesù; che parli? Nanzi che del mattin sciogliere il canto S' oda il vigile augel, per ben tre volte Tu negato m'avrai ». - « Per te por l'alma Dolce mi fia, non che negarti mai », Pier soggiunge, ed ognun gli odi far eco. Ma Gesù, che ben sa come la fiacca Natura in lor soggiogherà lo spirto, Passa ad altri ricordi, e di sublimi Promesse gli alimenta: - « A voi la pace Io lascio; la mia pace, non già quella Che dal mondo vien data. Il Santo Spirto Consolator che manderovvi io poscia E il Padre manderà nel nome mio, Spirto di verità, quegli a voi tutte Farà palesi le secrete cose. E i mici detti ammentandovi, di nuova Luce gl'irraggerà. Ch' io vada intanto A voi giova, o miei fidi : chè s' jo resto. A voi non viene il consolante Spirto: Ma s' io vado, io vel mando ». A sì pietoso Comiato, in calde lagrime disciolti. Gli Apostoli tencan china la fronte,

Ed immagin rendean di sconsolata Famiglia, a cui rio sospettar d'immane Tiranno, o furia di delira plebe, Del genitor sull'innocente capo Fa la scure piombar. Soavemente Gesù li riconforta, « Io lascio, ei dice, Orfani voi, ma non gran tempo. Il mondo Più non vedrammi, ma presente ai vostri Occhi sarò. Vivere io debbo, e meco Voi pur vivrete. A me restate uniti, E a voi unito io resterommi. Il tralcio Della vite da sè non può dar frutto, Se al tronco unito non si sta. Lo stesso Di voi succede: io della vite il tronco, Voi i tralci ne siete. Io vado al Padre Nel quale io son: chi mie parole osserva, M' ama verace, e quei che m'ama, amato Fia dal mio Padre, e noi verremo ad esso, E nel suo sen porrem soggiorno. Acerbi Strazj ed ambasce voi soffrir dal mondo Dovrete, ma cor saldo e viva fede Vi reggan ne' conflitti. Il mondo io vinsi, Ed allumati dal divino Spirto Voi vincerete, e un d' su troni d' oro Meco sedrete a giudicar la terra ». Disse, e le luci sollevando, al Padre

Disse, e le luci sollevando, al Padre Sciolse un inno di gloria: « A te ritorno, O Padre santo! Come in me tu sei, In te son io. Glorificato in terra Io t'ho; l'opra compici che a far mi desti: Or glorifica me presso a te stesso Con quella gloria che a te presso io m'ebbi Prima che fosse il mondo. E quelli, o Padre, Che desti a me, voglio che sian pur meco, E veggan la mia gloria. Ad essi ho fatto Noto il tuo nome, e lo farò pur anco, Acciò l'amor con che m' amasti, sia In essi, ed in essi io ». - Sorse, ciò dotto, E s' avviò magnanimo al cimento.



## CANTO NONO.

#### ARGOMENTO.

Gesù nell'orto di Getsemani. Vien condotto ad Anna ed a Caifa. Esame e g'udizio di Gaifa. Negazioni e pentimento di Pietro. Morto di Giuda.

O tu che del soffrir miracol fosti. Perchè cotanto amando il divin Figlio, · Ne potesti mirar co'propri rai L'onte e lo scempio, e non morir tu stessa, Da sette spade di dolor trafitta! Se mai del tuo faver l'infermo ingegno Ebbe mestier, tre volte amabil Madre, L'istante ecco maggior. Condotto all'ardua Per tutti gli evi lagrimosa istoria Alfin s'è'l canto. In feral pompa or s'apre Il sacrificio, pegno a noi d'eterna Salvezza; immensa opra d'amor che in lagrime D'amor dovria con non seccabil vena Stemprar le luci de'mortali. Oh donde Se non da te, che in fondo al cor provasti I flagelli e le spine e i chiovi e i colpi, Strazj del tuo Diletto, e in croce appeso Lo vedesti spirar vittima esangue.

E quanto egli path, tutto patisti
Col sentir d'una madre, io chieder pesso
Lo stil che in un soave e flebil suoni
A narrar tanti affetti e tanti affanni,
Si che sgorgar faccia pietà nell'alme
Più rituros a pio gemere? Il tuo raggio
Che allieta il ciel, face a mo sia. Di pianto
Or mi convien far versi in ordin lungo
Pria che alla cetra dalle allegre corde
Sposar mi torni di vittoria l'inno;
Vittoria sulla colpa e sulla morte,
Vittoria sulla colpa e sulla morte,
Vittoria sulla colpa ce quel vil tronco,
Già stromento a supplizi, in sempiterno
Fatto vessillo di trionfo, e in cielo
Inalberato a consoler la terra.

Allato a'colli su cui siede altera Gerusalemme, ad oriente è l'ima, Tutta sparsa di tombe, angusta valle Di Giosafatte. Pel suo steril fondo Scorre in lungo il Cedronne, un tier torrento A'dì piovosi, ma di sassi ingombro, Vedovo d'acque, quando cuoce i campi, Figlia del sol, la polverosa estate. Poi di là del torrente e della valle S'innalza il monte, degli Olivi detto, Perchè gli veste il facil dorso e i fianchi Questa pianta, di miti alme figura. Sul lembo della valle, ed alle estreme Falde del monte, da quel lato ond'esco Di fiori incoronato il rugiadoso Mattino, era un poder, con esso un orto, E il chiamavan Getsėmani gli Ebrei

Da'torchi che gocciar fan della bruna Oliva il pingue umor. Colà sovente Ridursi usava col fidato gregge Il celeste Pastor, e la notturna Ouïete orando vigilarvi. Cônto Ouindi a Giuda era il loco. A quella volta, Dal cenacolo uscendo e da Sionne, Reca i passi Gesu. Ma fuor dell'orto Lascia i compagni quivi giunto, e Pietro Seco sol toglie e l'una e l'altra prole Di Zebedèo. « Voi qui posate », a quelli Dice, e coi Tre che sulle aërze vette Del Tabor ne mirar la sfolgorante Gloria, onde Iddio si cinse, e ch'or gli affanni, Cui vuol per noi, qual uomo, andar soggetto, Mirarne ahi den, nell'orto egli entra. Al pieno Suo splendor giunta omai, gli azzurri spazj, Tremula viatrice, iva scorrendo La luna, e delle palme le splendenti Fronde, e le smorte dell'ulivo in pari Argento dipignea. Fresc'aura, l'ale Battendo, all'erbe e ai fior novelli i primi Odor rapia della stagion che in verdi Spoglie ammanta la terra. Alto un silenzio Non interrotto ancor dall'amoroso Cantar dell'usignuol, gioja de'boschi, Quivi intorno regnava. Era una notte Placida sì, ma piepa in un d'arcana Malinconia, che obbediente ancella Del suo Signor, disposto avea natura Acconciamente alla pietosa scena, Su cui tenea dall'alto intenti i lumi

U Genitor che in sempiterao impera. Perchè Gesù, co'Tre rimasto, prese Ad atterrirsi ed a sentir ribrezzo E a cadere in mestizia: e ad essi, « Teista, Disse, è l'anima mia fino alla morte ». Poscia, « Voi qui vi soffermate, e meco-Vigilate », soggiunse. E un trar di sasso Siungatosi da lor, dentro un sotingo Antro s'accolse, ove ancor piange e preza. De'pellegrini la pietosa schiera Che a'santi lochi scioglie il voto. In questa Grotta entrato il Signor, sul terren nudo Prostrò la fronte, e disse orando al Padre: « Padre mio! se si può, dalle mie labbra Deh fa che questo calice trapassi; Ma pure il tuo voler, no 'i mio s'adempia ». S'alza, ciò detto; riede ai Tre; nei sonno Li trova avvoiti, e. « Non adunque un'ora Vegliar meco poteste? a Pictro sclama · Or via, vegliate, e alzate al ciel le menti, Onde il tentar in voi non s'apra un varco; Lo spirto è pronto, ma la carne è fiacca ». All'antro ov'era pria, quindi egli torna, E là ripete la preghiera istessa, E ai Tre pur torna, e immersi un'altra volta Nel sonno li rinvien; sonno da cupa Tristezza indotto, e grave sì che dargli-Mal san risposta. Al cavo sasso il fiauco Gesù radduce, e colà prono: O Padre! Se ber l'amaro calice mi è torza, Il tuo voler sia fatto ». - E si dicendo. Dalla fronte alle piante gli discorre

Gli dice, e'I bacia in volto, Abboninando Pacio di sangue! In rridir lo stesso Re dell'ombre fu visto nell'udirne Il letal suon, Pur dall'immonde labbia Del tradit r nen terce il delce viso-L'Agnel di Dio, che men di sè pens so, Che pietoso di lu , vorcia nel petto Suscitargli un dolor che il salvi ancora. « Amico, ed a qual fin tu qui venisti? Gli dice. Oh Giuda, tu dell'uomo il Figlio Con un bacio tradisci »! - Il chiama amico, E l'empio tradimento con si blande Parole a lui rinfaccia! E non ti penti, Giuda, a tal lume di mercè? Nè cadi A'suoi piè, la rimando il tuo delitto? Meglio per te non fossi nato mai!

Alla masnada generoso incontra Muove allera il Signor. Come dall'onde Limpidissima sorge e rilucente La stella che, gentil nunzia dell'alba. Fuga l'ombre notturne; in simil forma Serena di Gesù splende la faccia, Mentre tante armi affronta e furor tanto. " Di chi cercate » ? ei chiede lor. Qual s'ode Mille alzar grida, in lor tenor discorde Tutte concordi dimandanti il pasto. Di fameliche belve un b anco accolto In peregrin se raglio allor che il noto Custode v'entra in sul merigge; a que!'a Guisa sclamar odi la ria sbi:raglia: « Di Gesii Nazaren ». - « S m io », risponde Il Salvator, Quasi da'folgor tocchi.

A questo dir caggion riversi in terra I masnadicri, e il traditor con essi. Cost col soffio di sua bocca Iddio Strugger gli empi mirava il naziente Santo che grate ergeva a Dio le laudi Ne'travagli maggior, Ma quell'istessa Virth che gli atterrò, forza lor rende : Sì che dal suol risorgon pronti. Ancora. « Di chi cercate » ? ei ridomanda. E quelli: « Di Gosh Nazaren ». - « Ch'io 'l son, già dissi; Se me cercate, me prendete, e salvi Vadan costor ». I suoi compagni accenna Il Signor, sì parlando. A lui s'avventa La ribaldaglia. - « Oprar deggiam noi l'armi »? Chieggon gli alunni. Ma più caldi spirti Ardono in Pier; la daga ei snuda, e un Con essa croscia a Malco, un servo al prence De Sacerdoti, e il dritto orecchio a terra Gli fa mozzo cader. Tal atto increbbe Al Mansueto, che « Non più »! ler disse... E l'orecetio toccò di quel ferito. E lo sanò, Volto indi a Pietro, a Metti La tua spada, sclamò, nella guaina : -Chi 'l ferro prese, perirà di ferro. Il calice che a ber mi dicde il Padre. Non fia dunque ch'io beva? E pensi forse Che se al Padre io pregassi, ci di presente D'Angeli più di dodici legioni Dinanzi a me qui non por la ? Ma come S'adempirebbe allor quanto fu scritto Ch'esser fatto dee si »? - Ció detto, i lumi, Disfavillanti maestà superna.

(v. 211)

Ne Sacerdoti afligge e ne Prefetti
Del Tempio e ne Primati ivi concorsi,
Dignitade ed nor messo in obbito,
Dietro a'sergenti per feral vaghezza
Di lui mirar, qual damma o capriola
Nelle branche del pardo, entro le immiti
Lor mazi affin caduto. In essi i lumi
Figge il Signore, e tal ne suona il labbro;
a Con mazze e spade voi m'usciste incontro.
Come incontro a ladron. Pur ogni giorno
Insegnando io tra voi sedea nel Tempio,
Nè mi pigliaste. Ma questa è la vostra
Ora, e data alle tenebre è la possa ».

Cosi, di suo voler, messo in balia De'suoi nemici s'è Gesir. Le vindici Folgori sacttar sulle lor fronti Lieve a lui fora, e alle ritorte umile Le mani egli offre l'In Dio ne'lacci avvinto Que'lacci a scior che Colpa e Morte e Inferno Posero all'uon'i Bontà del Re celeste, Te d'Adamo ognor cauti il salvo germe.

Come pulcini che fra crudi artigli Dello sparvier visto han cader la madre, Per l'aja e i prati e i campi, a corsa, a volo, Cansan del răpitor l'ugne e l'adunco Rostro; a tal modo, pallidi e tremanti, Preso e legato il lor Signor veggendo, Dansi a fuga i discepoli, deserto Lui lasciando cola. Fragiii petti! Davê il valor 2 dovê la fede antica 2 « Percoterò il pastore, e spersa andranue La greggia intia n. S'adempi l'antico Divinamento. Nella fuga illesi Tutti lo scampo essi trovar; predetto Siccome avea Gesù, sclamando al Padre: Non un perdei di quanti a me tu desti.

Preso Gesù, dal Getsemanic'orto Esce la rea caterva, ed il Cedronne Rivarca, nel cui letto è pia memoria Serbasse più d'un sasso impresse l'orme De'santi piè, mentre il tracan gli sgherri D'aspre funi ricinto in duri nodi, In mezzo all'onte, all'ire, ai gridi, agli urli, Al nitrir dei cavalli e al suon de'brandi. Poggia per l'erta indi la schiera e ascende Alla città. Come, o Sion, comporti Ch'entri in te prigionier, di scorni onusto, Quei che accogliesti trïonfante? Ahi colmo D'onta! introdotto è per la porta istessa Che ne vide il trionfo! Ove lui traggi, Turma spietata? quali scale ascende Percosso, irriso il Sir de Giusti? Un'ampia Sala gli accoglie. Un veglio acerbo e tristo Siede colà : del sacerdozio il primo Onor già tenne, ed or lo tien Caifa, Genero a lui, e del par tristo. Un mero Atto di reverenza pel suo bianco Crine e pel grado suo primiero, e salda Fidanza in sua malvagità gli ha spinti A condurgli Gesu. Da lui sol vuolsi Un simulacro di giudizio, un seguo Approvator del gran misfatto agli occhi Della credula plebe. Il fronte increspa Anna, e le ciglia aggrotta ; di superbo

(V. 275)

Sprezzo s'atteggia, ed in Gesù rivolto, « Che legge, esclama, e che dottrina è quella Che tra le rozze turbe, e tra' più rozzi Seguaci tuoi spargendo vai » ? Risponde Nel suo schietto linguaggio il divin Mastro : « Aperto io favellai sempre alle genti, Nelle scuole insegnai sempre e nel Tempio Dove tutti convengono i Giudei, Nè mai dissi in occulto un solo accento. A che interreghi me? que' ne dimanda Che m' ascoltar. Ciò che lor dissi, e' sanno ». A sì saggio parlar furore insano, Qual torbid' austro i flutti, agita il petto D' un de' ministri ivi presenti. Estiva Biscia che il viator pressa aggia a sorte. Men pronta è all' ire ed alle offese. Atroci Sguardi in Gesù vibrando il vil sergente, « Cosi dunque al Pontefice rispondi » ? Grida, e la destra leva in alto, e quanto Ha vigor raccogliendo e quanta ha rabbia, ... Lo fiede in viso con aperta palma. Che senso allor fu'l vostro e che consiglio Quando il vituperoso atto miraste, O voi che all'eternal soglio rimpetto Giorno e notte vegghiate, gloriosi Arcangioli, ed in ozio le fiammanti Spade tener come poteste? Ah l' alto Cenno del Genitor l'ire v'imbriglia, E di pianto bagnate, invan fremendo, Gli stellanti ametisti. Paziente L'Eroe divin l'onta sostiene e il duro Colpo, e all'indegno percussor rincontro:

« Se diss' io mal, tu con ragioni il mostva;
Se diss' io ben, perchè mi batti in volto »?
Ma di giustizia chi dà retta al grido
Nella casa dell'empio? Un sibilio,
Qual di colubri in Libico deserto,
Mette la frotta, ivi presente, amica
All'oppressor, ed all'oppresso infestà;
Mentre di lei più truce ancor, ne ride
Anna, e'l divo prigion manda a Caìfa,
Ch'appo sè convocò l'Ebreo senato.

Come da stagno o da palude uscite Squallide nebbie, sè levando in alto, A mano a mano accerchiano la vetta Del colle, ed addensate ivi, un fier gruppo Fan d'atre nubi, onde poi esce il lampo E la burrasca; a modo tal nell'ora In che il lupo a'presepi erra d'interno Per azzannar le addormentate agnelle, In concistoro ecco adunarsi i prenci De'Sacerdoti, i Farisei, gli Scribi, E i Primati del popolo. Maligna Gelosia che in lor sen posto ha sue fiamme, Manda vapor caliginosi e tetri A offuscarne le menti. In alto scanno Con gravità pontifical s'asside Sopra tutti l'autor del rio consiglio, « Giova che un uom per tutto il popol muoja ». Che sperar da tal giudice? Ma tutti D'immolar l'Innocente han par disio, E lo mostrano a'volti. - Un sol s'attenta Farsene scudo. Nicodemo è questi, E che in tai voci ei favellasse è grido.

(v. 339)

« Padri illustri e compagni! Alta sentenza Da noi s'aspetta, e di noi degna sia. Chi tratto vien dinanzi a noi fra dure Ritorte, qual fellon, qual uom di mille Nequizie immondo? Oh ciel! che veggo? E desso L'intemerato e mansueto Agnello, Onde Isaia cantò. L'odio sbandite, E in cor pacato sol vi parli il vero. Non è Gesu colui che pur miraste Donar la luce al cieco nato, e sciolte Restituir le attratte membra al misero Che giacea da tant'anni alla Piscina? Colui che tolse Lazzaro alla morte Quattridiiana? I suoi portenti fede Rendon ch'egli è dal ciel. Ma più la rendo L'alta dottrina che gli sta sul labbro; D'amor di Dio, d'amor dell'uom, di pace Dottrina, e di perdono, e di speranza Nel reame del ciel ch'ei venne in terra Ad annunciar. Forse diverse l'opte Dal ragionar troyaste in lui? Di tutte Le virtudi non porge egli l'esempio; Sol di giustizia, d'umiltade speglio, Di carità fonte incsausta, puro Ne'suoi costumi come limpid'onda. De'poveri pietoso e de fanciulli, Che a nessun nocque mai, che a tutti giova? Aprite, ah sì, le luci aprite al vero! In lui tutte s'adempion le promesse Che il Signor fece a' Patriarchi. Il tanto Sospirato Messia, l'unico Cristo, Il Re di Giuda, il Salvator del mondo

Vi sta davanti. Chi v' acceca? È desso
L'atteso da Israello. Apertamente
Ei vel dimostra ai segni, ai detti, all'opre.
Le scritture il palesano: sull'arpe
L'annunciàro i Yeggenti, e il santo Araldo
Vel dichiarò. Che più restate? a terra
Pieghiam le fronti e l'adoriam ». - Disperde
Di Nicodemo le parole il vento;
Ed a lui sol risponde un suon di scherno
Ed un fremito d'ira. Ei nel suo manto
S. ravvolge, e tra sè sclama: « Satanno
Entrato è nel lor sen; me non rinserri
Più quest'aula ove spira aura d'abisso ».
E freddo per orror di là si spicca.

Benchè ferma abbian tutti in cor la morte Dell'Innocente, pur sembianza e forma Di solenne serbar giudizio agogna Il reo Sinedrio; onde il cerear di prove, E l'accattarle, che al feral decreto Un color di ragion porgano almeno, E la tristizia lor copran d'un velo. Vano brigarsi di malvagi! Solo Turpe una ciurma, in suo depor discorde, Rende contro a Gesù fallaci e stolte Testimonianze. Gesù tace. Pregno D'atro livor, sorge Caifa, e grida: « Perchè nulla rispondi a tante accuse Che ti son mosse »? - Ei tace ancor. Divampa, Come fornace, per grand'ira il petto Del nefando Pontefice. Ma dotto Nel simular, gli sdegni asconde, è al ciclo Gli occhi levando con pietà bugiarda,

Si riprende a parlar: « Pel Dio vivente Io ti scongiuro, tu ci dica aperto Se tu'l Cristo il Figliuol di Dio tu sci ». « Tu'l dicesti, io lo son, Gesù risponde: Anzi io vi dico che vedrete un giorno Il Figliuolo dell'uom, sedente a destra Della virtu di Dio, sopra le nubi Del ciel venirne ». - A questi accenti freno Più non ha del Pontefice la rabbia; Ma sol pel santo orror sembra ch'ei frema. Ipocrita provetto, e duol mentendo Si lacera le vesti, a quella guisa Che fe'Giacobbe quando udi la morte Del suo amato Giuseppe, e ch'Esdra fece Quando udi del suo popolo le colpe. Stràcciati pur le vesti, empio Caifa, Ma sia in segno di lutto e di cordoglio, Perchè su te, sul sacerdozio Ebreo, E sul popol di Giuda già si scocca Dall'infallibil arco dell'Eccelso Lo stral della vendetta, All'atto rio Seguon più rie parole, e pel consesso, Che par covil di velenosi draghi, Gira gli occhi il Pontefice; d'impura Bava il labbro gli stilla, e dell'Inferno Fatto ministro, « Ha bestemmiatot ei grida: D'altra testimonianza a che ricerca Or si faria? Dalla sua bocca istessa-Uscita è la bestemmia, e voi l'udiste. Sacerdoti, Dottor, salde colonne Della legge, del popolo maestri, Che a voi ne par »? - Rispondon tutti a un grido: Egli è degno di morte: ei muoja, ei muoja!
Egli morrà. Per ricomprar la stirpe
D'Adamo ei vuol morir. Ma su voi l'onta
E la sciagura che il dannaste a morte.

E la sciagura che il dannaste a morte. Profferta la sentenza, si discioglie Il Giudaico senato, e in mano a'servi Di Calfa, ed a'birri, e a vil ciurmaglia, Lasciato vien l'onnipotente Verbo, Il Fattor delle stelle, il Re superno, Che dell'umana carne ha preso il manto Per far di libertade il gran restauro. Orrenda scena allor comincia. In faccia Chi gli sputa, chi il fischia e sconcio irride. Altri gli occhi a lui benda, e colle chiuse Pugna il percuote, e schernitor protervo Gli vien dicendo: « Profetizza, o Cristo: Chi ti percosse »? Ogni pietade è spenta; Si gareggia in sevizia. I più rubesti Le sacre gote con sonanti colpi Gli pestano e fan livide. Tacendo Ei soffre, e nulla può crollar l'invitta Costanza dell'Uom Dio, che sta qual torre Ferma contro aquilon. Per l'uomo ei soffre, E gli giova il soffrir; tanto lo invoglia Di salvarci il desio! Fatto bersaglio Per trasporto ineffabile d'affetto All'ire de'mortali è quei che morte Venne a domar, sì ch'ella un sonno fia, Non morte più, per chi contressa accampi La virtù della croce, e il cor se n'armi, Come d'usbergo, a rintuzzar la guerra De'Principati dell'Abisso. Ei soffre,

## (v.467) Canto nono

E del soffrir l'alto valor ci mostra.
Chè 'l soffrir rassegnato è scala a Dio,
Ed anco in terra a sostener l'acerba
Guerra de'mali onde siam cinti, nullo
Conforto havvi miglior che il membrar sempre
Quanto l'Agnel di Dio per noi sofferse.

Dentro il cortil pontifical frattanto Cosa avvenia, d'altri dolor feconda, Dura a ridirsi, e a meditar più dura! Chè de'guerrier di Cristo il primipilo, Da viltà vinto, porgea tristo esempio Dell'umana fralezza. Allor che preso Venne Gesù, fuggir, quai daini innanzi Ai veltri, i suoi discepoli, Ma Pietro Poscia e Giovanni, di lontan sull'orme Del Maestro movendo, il vider trarre In casa del Pontefice soggiorno D'Anna e Calfa era un palagio istesso. Dispartirsi essi allora. Il prediletto, Siccome è grido, il piè rivolse in traccia Della gran Madre, e, per favor d'amico, Pietro fu messo in quel recinto. Al foco, Acceso in mezzo del certil, un misto Di fanti e sgherri e curïosa plebe S'iva scaldando, perchè fitte omai Piovean le stille del notturno gelo. S'accosta al foco ei pur, le intirizzite Mani conforta alla vivace fiamma, Cupido orecchio all'altrui dir porgendo, Se del Maestro ode novella. Ed ecco L'ancella, che dell'uscio veglia a guardia, Lo riconosce, e, « Tu pur eri, esclama,

Con Gesù Galileo ». - « Che parli, o donna? Erri a gran pezza, ei le risponde; io punto Non lo conosco ». - E mentre quinci ratto Sgombra, pien di vergogna e di spavento, Canta il vigile augel. Dall' atrio interno Nel vestibolo ei varca, e un'altra ancella Lo sguarda, e dice: « Era cotesti anch'egli Con Gesù Nazareno ». - È falso, è falso! Ei ripete, e lo giura. Io non con osco L'uom di che tu favelli ». - Un terzo ancora Lui, ritornato ivi a scaldarsi, osserva, E ben lo squadra e il raffigura e, » Questi, Dice, pur cra con colui ». Poi fise In Pier le ciglia, « Ben di certo io sollo, Sclama; chè te con lui vid'io nell'orto ». A tai voci s'infiammano gli astanti, E gridan: « Sì che Galileo tu sei; La tua loquela assai lo mostra aperto: Tu con lui eri ». - « Io? nol credete! il giuro. Deh m'inghiotta qui'l suol, s'io pur conosco L'uom di che ragionate ». - Al punto istesso Per la seconda volta il gallo canta, Ed il Signor si volge a Pietro, e il guarda. Incontanente a Pietro in cor ritorno Fan le parole del celeste labbro: a Prima che canti la seconda volta Il gallo, tu per ben tre volte avrai Negato me ». Qual lampo esce da'nembi. Tal ei di là. Del tristo error pentito, Dal duol conquiso, agli affannosi lai Cercando sfogo in antri ermi e selvaggi, In due rivi di lagrime si scioglie.

Chi di sè può, senza il divin sostegno, Assecurarsi, se negato Cristo Tre volte vien per codardia di spirto. Da quel medesmo che all'ufficio ei scelse Di aprire e di serrar del ciel le porte? Da quel medesmo, che il fedele, il prode, Il generoso si credea su tutti. Ed a morir per lui pronto s'offria? Ma che non vide ei di Gesù negli occhi, Quando il mirò dopo il peccato? Lingua Mortal narrarlo invan confidi. Il pianto Senza fin, senza modo è il sol conforto Del suo cor lacerato. Oh piangi, o Pietro. Piangi; chè n'hai ben d'onde. Oh qual negasti Dolce signor, signor possente e umilet Ma tu piangi, e Gesù vede il tuo pianto: Ei che legge ne'cor, sa che veraci Quelle lagrime son. Tu piangi; e speri: Piangi, ed hai fè nel sempiterno fonte Di sua mercede, e nell'amor che il trasse A vestir, per salvarci, umana spoglia: E ti fia perdonato: anzi il perdono È già con te; premio esso fu del pianto.

Ma non così Quei che del giusto sangue
Fe'l' orribil mercato, ed il cui nome,
D'infamia a nota, in ogni età sul fronte
De'traditor fia scritto. I patto iti
Trenta nummi d'argento egli ha riscosso
Dentro la notte. La sua brama avara
È satisfatta; ma comincia allorà
Il suo castigo. Sentenziato a morte
Ode il Maestro, e l'ingannevol benda

Che cupidigia gli avea posto agli occhi; Sparisce, come lana arsa nel foco. Quale al notturuo viator, del monte Giunto in cima e guardante nell'opposta Valle, si para d'improvviso innanzi Incendio che divora ampie foreste; Tal, ma con vista assai più fiera, tutta L'enormità del suo misfatto a'guardi Del misleal si rappresenta, e tosto Del rimorso lo crucia il crudo artiglio: Disperato rimorso, e qual nel grembo Del cupo abisso alle perdute genti Scempio è perenne. Egli si pente, è vero; Ma non chiede mercè del suo peccato, Nè coll'onde lo lava del suo pianto, A Dio pregando. Orror, dispetto, e sdegno Verso sè stesso è il suo pentirsi. Speme Di ritrovar perdono non s'accoglie Dentro il suo cor che, come il gorgo inferno, Bolle di rabbia. Son quai brace ardenti Nella sua man quelle monete. Il lume Del giorno abborre più che strige, e appena Sorge l'aureo mattino in oriente, Al Tempio corre, qual cignal che fitto Porta fremendo nelle terga il dardo. Ouivi i trenta denari ai prenci ei rende De'Sacerdoti ed agli Anziani, e sclama: « Io peccai nel tradir del Giusto il sangue ». Debile ammenda a tanto fallo! Stretti Negli omeri, col vil ghigno di scherno, Rispondon quelli: « E a noi di ciò che monta? Pensaci tu ». Cotal ricambio sempre

Dal tradimento il traditor riceve. Forsennato, ululante, frto i capegli, Le monete ei gittò sul pavimento. E sè togliendo a'cittadini alberghi. Corse giù delle Lagrime alla Valle, Di sepolcriammantata e di rovine. Di Cain, com'è fama, in sulla tomba Ivi seduto, con pendenti braccia, Levando incontra il ciel la torva fronte, Dio bestemmiò, sè maledisse e il giorno In che nacque, e dell'or la fame ingorda Che lo spinse al fallir. Di furor empio Vie più sempre lo infiamma il re d'abisso Che dal suo fianco omai non torce il passo, E che una pianta dalle chiome antiche A lui mostrando, sull'osceno labbro Questi sensi gli pone: « Or via che tardi A purgar di sì ria peste la terra? Il ciel non ha perdon pel tuo delitto, Solo asilo di te degno è l'inferno, Di te Jegno carnefice tu solo ». Ciò detto, Giuda balza in piè, s'avventa A quella volta, contro sè medesmo Inferocito, più che tigre contra Il cacciator che le rapi nel covo I lattauti suoi parvoli. Del sajo Spogliatosi a gran fretta, tutto molle Di ghiacciato sudor, s'aggrappa al tronco, Innerpica sull'arbore funesta. Avvinghia a un ramo attorta fune, armata Di scorrevole nodo, a furia il collo Nel nodo investe, e penzoloni a quello

Con tutta s'abbandona la persona. Gli tronca l'aure nella strozza il laceio. Ma dell'obesa mole al greve pondo Il ramo si seoscende: nel bel mezzo Scoppia il corpo cadendo con gran tonfo Giù col ramo divelto, e sparte intorno Ne insozzano le viscere la terra. Il più sconció dei dèmoni, che al varco Ne aspetta l'alma, la ghermisce, e lieto Della sua preda, qual notturno augello Che di rettile immondo fe' rapina E al suo nido lo reca in esca a' figli, Nel regno delle tenebre la porta parta par A farne strazio co compagni. In fondo Poi vieu cacciata all'infernal palude, Ove in giro guizzando le penaci Fianime fan sopra lei turbo e vorago In eui soffia l'eterna ira di Dio.

Di te giustizia fatto hai tu, ma questa
Crudel giustizia di te stesso fatta,
O Giuda, è la peggior delle lue colpe;
Perocchè disperar della celeste
Misericordia è I più spiacente oltraggio
Cui possa a Lui, che volentier perdona,
L'uomo arrecar. Ma che far denno intanto
Delle monete ch'ei gittò nel Tempio
I Sacerdoti ? Nel tesoro porle ?
Non già, perchè, dicean tra lor, « Non lece:
Questo è prezzo del sangue». Oude consiglio
Tra lor tenuto, ne compràro un campo
D'un vasellajo, per servir, di tomba
A' peregrini, e si chiamò quel campo

(v.659)

Aceldamà, che val del Sangue il Campo :
Come nunciato, onnisciente Spirto ,
Col labbro avevi del cantor vetusto,
Prole di Barachia, cui tanti apristi
Eventi ascosi nelle tacit' ombre
De' di futuri. E sin le piaghe istesse
Delle man gli mostrasti ove da'chiodi
In croce fu PEspïator conflitto,
E le vittorie del Vangelo, e l'alma
Mistica Gerosolima , ricolma
Di genti innumerevoli che in seno
Condurralle il Signor da quanto ha piagge
La terra, e muro sarà d'essa Iddio,
Muro di Goo, inespugnabil muro.

Mistica Gerosolima, che in terra Sei militante, e trionfante in cielo, Chi pinger può la tua beltade? A sposa Te comparava, dal suo sposo amata, Il Sapïente, e a te dicea lo sposo, Ombra del celestial: « Vieni , o diletta, Amica mia, perfetta mia, deh vieni. Mira; il verno sparì, cessò la piova, Spuntaro i fior, udir già fe' sue note La tortorella, le fiorite vigne Mandano odor: vieni, o colomba mia; Dal fesso della rupe ove ti celi Lascia deh ch' io ti vegga e ch' io t'ascolti; Bello il tuo viso, e la tua voce è dolce ». E rispondea la sposa : « Oh veramente Leggiadro e grazioso è il mio diletto! Mazzolino ei di mirra e fior di cipro, Che dal mio sen mai non torrò. Qual melo 20 Tra gli arbor della selva, tal tra'figli Il mio diletto. All' ombra sua m'assisi. Ch'io disïava, e ne fu dolce il frutto Al mio palato. Voi de'fior co' lieti Odor date, o fanciulle, a me restauro, E di poma il mio fianco abbia sostegno. Per ch'amor mi ferì, languo d'amore. Voce del mio diletto! Ecco pei monti Saltando, e i colli travarcando, ei viene, Pari a cerbiatto o capriolo. Ei sotto Il capo mio la man sinistra pôsi. E coll'altra m'abbracci. Il mio diletto Pasce tra'gigli; il mio diletto è mio, Io son di lui. Sino a che spunti il giorno Mi baci egli col bacio di sua bocca ». made, a l'ammante in ciato,



## CANTO DECIMO.

## ARGOMENTO.

Gesti è condotto ed accusato dinanzi a Pilato; è rimandato da Pilato ad Erode, e da Erode a Pilato.

È posposto a Barabha.

É flagellato, coronato di spine, schernito, presentato a'Giudei, e condannato alla croce.

Di riposo e di sonno un dolce tempo A' mortali è la notte. Essi gli affanni Vanno obbliando e le fatiche e il tedio. Nel silenzio dell' ombre. Ah ben diversa Fu quella notte per Gesù! Nell' orto . Di sanguigno sudor bagna ei le glebe Nell' agonia del duol; tradito, avvinto Vien poscia, e tratto a rio giudizio, offeso, Percosso, condannato, e in preda all'onte Commesso ed allo strazio di ribalda Genla! Così per lui trapassan l'ore Che agli altri son di refrigerio e calma. Poi peggior della-notte il di succede; Amaro di che d'ogni orrore il colmo Gli apporta. O contemplanti alme devote, Accompagnate co' singulti il corso Del navicello che lasciando il mare

De'notturni dolor, entra or nell'acque Di più crudeli e lagrimose ambasce Sotto il lume del sol, che alfin s'oscura Per non mirar del suo Signor la morte.

Ad aquilon del Tempio che all' Eccelso In Solima innalzava il repiù saggio, E quasi a fianco dell' Antonia torre, Con gran prospetto, in loco ampio ed aperto, Siede il Pretorio, augusta mole. È questo L'ostello dove alberga e dove rende Ragion Ponzio Pilato, che per Roma Della Giudea regge le sorti. Appena, Lavato il crin nell'Indica marina, L'apportator del giorno co' suoi rai Interamente colorata in auro La granfaccia del Tempio, strascinando Fra truci zaffi il prigionier celeste, Verso il Pretorio a gravi passi incede Il Sinedrio Giudeo, che a' primi albori Nuovamente adunatosi, l'iniqua Sentenza ha confermato. All'orgogliosa Schiera sacerdotal dietro si volve, Quasi fiume, la plebe. Ecco già surto È Ponzio, da messaggi e dalla fama. Del lor venir sapevol fatto. I prenci De' Sacerdoti, i Farisei, gli Scribi. I Senïori con arcigne fronti A lui guidan Gesù, ma nel Pretorio Por non osano il piè. Contaminati Si terrian essi al trapassar le soglie D' un idolatra, a non poterne a sera Cenar la Pasqua. Oh in ver mirabil, novo

(v.53)

Fren di religion! pietà leggiadra!
Tanto serbar di vostra legge i riti
Preme a voi dunque, che dal labbro il tòsco
Dell'invidia stillando, ite quai tigri
A dimenda d'un invegente il se gene?

A dimandar d'un inocente il sangue?
Su marmoree colonne un'ampia loggia
Sorgea nel fianco del Pretorio, e d'arco
Sporzendo a guisa, del capace foro
Il dominio tenea. Da questa loggia
Al popolo solea sporre gli editti
Il Presidente del Romano impero.
Per non far violenza al rito Ebreo,
Ivi usci Ponzio dal palagio, e dise;
« Di che quest'uom voi accusate » 7 - Ed essi
Procaci a lui: « Se misfattor non fosse,
Noi non l'avremmo in tua balla condotto ».
Suporba avazo pargicase spirito.

Superbo, avaio, pervicace spirto Era Pilato, ma sagace, In odio Egli avea de' Giudei la guasta stirpe, Altera, riottosa, frodolenta, Di livor piena. A sollevarsi tratta L'aveva egli altra volta, e colle verghe E colle scuri indi punita. All' ire Aïzzarla di nuovo a lui non garba, Perché Tiberio, dell' impero il Sire, Le sommosse de' popoli e i tumulti Fastidisce altamente. Al primo sguardo In quel trambusto una perfidia ei scerne De' Sacerdoti. Pari ai Numi in volto Gesii gli assembra, e l' innocenza sculta Sulla fronte ne ammira. Oude a quel carco Di sopporsi è ritroso, e sè d' impaccio

Vorria pur trar. « Voi vel prendete, avvisto Ei lor risponde, e il giudicate a norma Di vostra legge ». - Ed essi a lui, gli sguardi Ficcando al suol per occultargli i lampi Dell' izza lor : « Degno è costui di morte : Ed a noi porre a morte alcun non lice ». -Ogni vestigio a cancellar di regno, Avea tolto a'Giudei Roma quel dritto, E adempier si dovea quanto già Cristo Predetto avea del suo morir. Le accuse Spongono allora i Sacerdoti : « Il popolo Costui sovverte; egli pagarsi a Cesare Il tributo divieta; ei sè medesimo Esser afferma Cristo Re «. - Qual triplice Tela di svergognate empie calunnie! Sovvertitor del popolo chi disse: « Ama i nemici tuoi; co' benefizi Qual che t'odii ricambia «? Egli il tributo A Cesare disdir, che ingiunse: « A Cesare Rendi ciò ch' è di Cesare « , e col siclo Mirabilmente fuor di un pesce tratto. Pagar per Pietro il volle e per sè stesso? Ei Re chiamarsi di terrestre soglio, Che sul monte fuggi quando le turbe Il volean Re gridar? Ma che del retto E dell' equo lor cal, purche lui danni A morte il Latin Preside! Pilato Come ode che di Cesare e di regno Si appon delitto, nel Pretorio i passi Riporta, e avuto a sè Gesù, lui prende A interrogar qual giudice. « Ed è vero Che del popol di Giuda il Re tu sia »?

Gli addimanda. E Gesù: « Da te sì parli?
Ovver altri tel disse « ? - « E che! son io,
Sclama Pilato, di tua gente un forse?
I Primati e i Pontefiei t' han posto.
Nelle mie mani. Che facesti « ? - « Il mio
Regno non è di questo mondo, a lui
Gesù risponde: chè se'l fosse, i mici
Ministri opra farian per ch' io non fossi
Dato in poter della nimica gente.
Ma il regno mio di qua non è ». - « Tu dunque
Sei Re » ? - « Tu'l dici. Io nacqui e venni al mondo
Per rendere del ver testimonianza:
Chi sta pel vero la mia yoca ascolta».

«Che dunque èl Iver » 2 ben chiede Ponzio ancora, Ma qual chi parla, e ad altro ha i pensier fissi, Tempo al risponder pur non dà. Nell'alma Questi concetti ei già librò : « D' un regno bi spirto sol, o d'altro sacro arcano, Qui si piatisce. Roma in qura ha forse Mister; chrei ? Salvo è d' Augusto il dritto, La legge illesa del romano Impero: Costui che tanto a' sommi Iddii somiglia, Nido è di bel candor » . – Sull'alta loggia Tosto indi riede, e a' Sacerdotti, « Nulla, Dice, io trovo in quest' uom che sia misfatto ».

Siceome quando negro il ciel di nubi Si mostra in giorno estivo, se del vento La possa, od altra ignota causa, rompe Dell'elettrico spirto la qu'ete, Va l'etra in fiaume, mille lampi a un tratto Rosseggiano, e le folgori trisulche Sfrondan cadendo l'alte querce e i faggi;

Tal di accuse novelle una tempesta Muovon gli Scribi e i Farisei. « Non odi Di quante colpe ti dien essi incarco »? Sclama Pilato. Non disserra il labbro Colui che solo è giusto. A maraviglia La maestà di quel silenzio induce Il Preside Latin. Ma si rinfosca Più burrascosa, e più s'indraca l'ira De' Sacerdoti, che per duol mugghiando, Qual toro cui mastin l'orecchio addenti, Gridan : « Costui subbilla il popol tutto, Dal Galileo pacse al mar d' Asfalto, Quanto si stende la Giudea, spargendo Le sue dottrine ». - Come allor che pende Minacciante sui campi e sulle bionde Lor messi d'atre nugole un viluppo Che di grandine han pregni i grigj fianchi, Se Borea sorge che il flagel temuto Ad altre piagge e su straniere biade Recar prometta, spiana il mesto ciglio L'agricoltor, cui sol del proprio danno Cura e timor crucia in quel punto: a questa Guisa il Roman, benchè nol mostri in volto, Gode in udir che Galilea si nomi; Chè gli corre al pensier sottil consiglio.

Erode Antipa, in Galilea Tetrarca,
Che in Sèfori solea tener suo seggio,
Pe'pascali pïacoli alla santa
Cittade erasi addotto. A lui mandando
Gesù, perchè lo giudichi, sè scioglie
Pilato, e del Tetrarca il cor ventoso
Molce, o rade così la ruggin prisca

(v.178)

Della contesa ch' arse un di quand' egli Di molti Galilei correr fe' 'l sangue Ne'sacrifizi Solimiti. Conta Di Gesù ben a Ponzio era la fama; Ma pur s' infinse, e dimandò s' egli era De' Galilei. Rispondon « Sì », repente I Sacerdoti e i Senïori. Ed egli: « Se d' Erode al poter ligio è costui, Sia condotto ad Erode ». - Un suon giocondo Rendono questi accenti al fiero orecchio De'congiurati al Deïcidio. Erode, L'uccisor del Battista, ei che la testa D' un Profeta ha donato in facil premio D' una danza lasciva, atto è pur anco ( Pensan tra sè con mal celata festa ) Ad immolarne un altro in ostia all'aschio De' maggiorenti di Giudea, Ricerca Di Gesù fatta Erode anzi avea un giorno Per darlo a morte, o sparso almen tal grido Avean con arte i Farisei. Ma il prence Mutato s'era di consiglio. All' odio Ed alla cruda arte di regno un senso Diverso nel suo cor preso avea loco. Onde in veder Gesù, che a lui frettosi. Traendol per le vie con mal governo, Han condotto i Giudei, s' allegra in volto; Chè da gran pezza omai nutria desio Di vederlo e d'udirlo, a ciò sospinto Dall'alta fama che ne giva intorno, E sperando mirarne alcun portento. Vana speranza! Molti e vari Erode Fa dimandi a Gesù. Nulla ei risponde:

Chè curïose ben ne sa le vozlie, Ma volpino l'ingegno ed il cor guasto Da crudeltà. D'accusatrici grida-Sacerdoti, Dottori, e Farisci Fan risonar l'aule d'Erode, Indarno! Chiusi i labbri ognor tien de' Santi il Santo: E quel silenzio, che mirabil parve All'accorto Romano, or riso e sprezzo In Erode sol desta e nella frotta De' cortigiani che gli fan ghirlanda. Di bianca sopravveste, in quella foggia Che co'dementi s'adoprava, avvolto Lui vuole il Prence, derisor maligno, Ed a Pilato lo rimanda. - Amico Al Preside così ritorna Erode. Di cui quegli ha blandito il folle orgoglio, Concedendo che giudice sedesse D' un Galileo, di Solima nel cerchio. Ove per dritto il Galileo Tetrarca Orma non serba di poter: chè Roma Vi regna (e per lei Ponzio) arbitra sola. Quattro Giudici omai tra lor rimando Fatto s' han di Gesù : di tanta mole È'l dargli morte, e a tal di strazio e insulto Egli si serba! Or nuovamente in faccia Sta di Pilato, ed a Pilato duolne: Chê quinci ha de'Giudei l'odio e il tumulto, Quindi iniquo un giudizio; e Roma ancora I popoli frenar con giusto impero Ad orgoglio si reca. Onde raccolti I sommi Sacerdoti a parlamento

E i Primati e la plebe, in nobil atto

## (v. 242) Canto decimo

Il dir si scioglie: « Voi costui, qual rio Sommovitor del popolo, dinanzi Mi conduceste. Io nel cospetto vostro Lo interrogai, ma non in lui pur una Dato scorger mi fu di quelle colpe, Onde voi lo accusate. Erode istesso Cui vi rimisi, e che di vostre leggi Sperto è custode, nulla in lui che degno Sia di morte rinvenne ». - Un roco strido Manda, qual euro quando guida i nembi Sopra l'onde abbujate, il sier drappello De'Sacerdoti, ma in aperti sensi Muover non osa a quel parlar contrasto; Chè della plebe a pien non s'assecura Pria che usate con questa abbia le triste-Arti del pervertirla, e porla in foco Del Giusto a'danni. Il lor tacersi inspira Nuova a Ponzio destrezza, e par nocchiero Che in mare irato or dritto l'onda fende, Or questo fianco, or quel le porge, e in porto, Volteggiando or a destra ed or a manca, Spera condur la travagliata prora.

Ogni anno il Latin Preside solca
Per la festa Pascal da'ceppi sciorre
Un prigionier, qual più tornasse aggrato
Al popol, che di chiederio avea dritto
Per privilegio. Or in quell'anno v'era
In carcere un fellon, ladro e michda,
Barabba detto. E poi che il popol tutto
Già del Pretorio in faccia sta, la destra
Stende Pilato, impon silenzio, e in alti
E chiari accenti, al popol volto, chiede:

« Qual liberar deggio de'due? Barabba? Ovver Gesù che Cristo è detto »?-In mente Impresso ei tien, che sì mettendo a fronte La specchiata innocenza e il vil delitto, Il popol griderà: « Gesù si salvi »! E nel giudicio popolar pon fede Tanto ei più ferma, che in quel mezzo inchiesta Fatta del vero, a par del Sol lucenti Mille prove gli han mostro il livor basso Che all'accuse falsissime ha travolto I Sacerdoti: Ed a Gesù far salvo Anco accendegli il cor grave messaggio Della sua sposa, ed un terror segreto. Però che mentre al tribunal sedea, A lui venuto un messo era nel nome Della sua Claudia, che diceva: « Astienti, Se tu m'hai cara, dal por mano in cosa Che punto a quest'uom giusto si concerna; Chè già troppo io soffersi oggi travaglio In sogno a cagion sua ».-Sogno dell'alba, Che a lui sembra in sè chiuda alto presagio, Dell'arte a norma che augural s'appella, Solenne in Roma dall'età de'padri.

Ma il breve indugio che per far l'eletta
Porta il bisogno e l'uso indice, assai
Bastevol torna ai principi del Tempio
E del Consiglio per versar ne'petti
Plebei le fiamme ond'ardono. Mentita
Santità, finto zel, candor bugiardo,
E calunnie vilissime, ed orrendi
Inganni, ed arti infami, ei tutto in opra
Pongono, a far che la bilancia caggia

In favor del fellon, micida e ladro, E si perda Gesù. Poi che trascorsa Di quell'indugio è la brev'ora, Ponzio Novellamente al popolo s'affaccia. E ridomanda: « Or liberar qual deggio Det due, per far del tutto il piacer vostro »? E l'universo popolo risponde: « Barabba ». A forza nel profondo petto Preme Ponzio il corruccio per l'indegna Scelta, ed esclama ancor: « Che debbo io dunque Far di Gesii che Cristo è detto »?-E tutti Ad una voce, con clamer più forte: « Crocifisso egli sia »!-« Ma che mai fatto Di male egli ha »? Ponzio soggiunge, d'alto Stupor compreso per sì dira e fella Barbarie, « Tolli, tolli, e mora in croce »: Furibonde ripetono le turbe, E sembran lupi impasti in fondo a'boschi, O jene entro al deserto, allor che presso Senton l'odor dell'agognata preda. Contra il livor Giudeo veggendo ir rotti L'un dono l'altro i suoi divisi, a un novo,

Per discioglier Gesù. Ponzio or s'apprende Partito, ma crudel, barbaro ed empio. Che al par de'scaltri, poi gli torna in fallo, E lui più ingiusto accusa. Ei co'tormenti A tal condurlo vuol di strazio e danno Che mostrandol di poi lacero e guasto, Miserando spettacolo agli sguardi. Pietà debba sentirne il popol crudo, O almen dall' ira si cader, che cessi Dal volerne la morte. Onde al flagello

Con tal mente il condanna. - Ecco le vesti Son divelte a Gesù : l'ignudo corpo È bersaglio alle sferze. In quella guisa Che su vago giardin di fiori adorno, Di primavera nel più dolce riso, Cade grandine fitta, e scroscia e stride, E fronde ed erbe e fior dirompe, e in tristo Verno trasmuta il dilettoso aprile; Così cadono i colpi in sulle membra Divinamente dilicate e belle Del Salvator. Al suol ne sprizza il sangue, E l'atrio del Pretorio alto rimbomba Al fischiar de'flagelli, e al grave tonfo Delle percosse. Alla colonna avvinto, Con le man dietro al tergo, ignudo e lasso, Di ferite coperto, e sul suo corpo Scorgendo invelenirsi con più rabbia I manigoldi, egli sereno in volto Offre a Dio Padre i suoi dolor pei falli Dell'uom ch'ei venne a liberar. Non cessa Il grandinar de'colpi infin che tutta Fatta una piaga è di Gesù la spoglia, Sì che ne'solchi delle rotte carni Dinumerar se ne potrebbon l'ossa. Ne basta il rio flagello, I manigoldi, In cui l'oro, Giudeo gli sdegni infiamma. Come re d'Israel presolo a scherno, D'una porpora vecchia gli fan manto, E intrecciata di spine una corona, Glie ne cingon le chiome, e col ferrato Guanto la calcan sì ch'entro le tempie Strazïando s' infigge, e giù pel volto

Spreme un'onda di sangue. Ancor lo secttro, Manca seciò tutti ei s'abbia i finti emblemi Del regio grado, e tien di secttro il loco, Da lor postagli in mano, una vil canna. Poi gli vengon davanti, e le gimocchia Piegano al suolo, e «Salve, gridau, salve, Re de'Giudei »! Segue alla beffa il danno. Chè s'alzan ratti, e evile aperte palme Sulle guance gli picchiano, tempesta Gli fan sul capo con le canne, il santo Viso gl'imbrattan con gli sputi, e quindii Nuovamente l'adoran genutlessi, E nuovamente il fiedono, alternando Con ludibrio feral gli scherni e i colpi.

Ove n'andò, Gesù, quel tuo celeste Lume degli occhi, e la decora faccia In cui guardar degli Angeli è desio? Quel corpo in cui ogni pienezza alberga Della divinità, deh come attrito Di forze or langue e di beltà! L'obbrobrio Degli uomini sci fatto, e il vil trastullo Della plebe più sozza; maledetto Per nol sei fatto : delle nostre colpe Tu paghi il fio: pel delinquente il giusto Sconta le pene! E non ten duoli e lagni; Auzi qual palma che da'venti scossa, La fronte ognor rinnalza e par che a nuova Guerra gl'inviti, di patir più brami Per amor nostro, e vuoi col proprio sangue Far de'nostri peccati ampio lavacro! Dehl come può di sì sublime affetto Pari gloria innalzarti uman concento,

Signor tre volte santo? E come amarti Possiam noi mai d'amor che al tuo s'agguagli?

Quasi mar per procella, intanto freme Fuor del Pretorio, per le strade e piazze, Il popolo Giudeo, cui tutte in petto L'astio sacerdotal sue vampe spira. Essi appellan Gesù con efferate Grida, voglion Gesù : lo mandi a morte Il Preside di Roma, ovver s'aspetti Provar che valga infuriata plebe, Che tutto può, quando tutt'osa. Mosso Da que' clamor, sopra la loggia riede Ponzio, e lor dice: « Ecco io vel traggo innanti Un'altra volta, acciò vi sia ben conto Che in lui colpa io non trovo onde il condanni ». Disse, e offerse ai lor occhi orrendo aspetto, Perchè uscir fe'Gesù con la corona Di spine in capo e la purpurea veste, Lacero in volto, distillante sangue Da'capegli alle piante. E lui dall'alto Accennando, « Ecco l'uomo »! al popol grida; E spera ancor che l'uman senso basti A sedar furor tanto. Ah, speri indarno, O Ponzio, che pietà nel petto alligni Dell' indurato Ebreo! D'altro consiglio. D'altri partiti è d'uopo: Ardisci, ardisci. Or tempo è ben che l'aquile latine Dispieghin le grandi ale, e di ler ombra Copran Colui che non conosce il fallo. Non odi tu che ti risponde il suono Di mille voci con crescente rabbia: « Il crocifiggi ! il crocifiggi »! Adopra

Il tuo poter. Non Roma al mondo insegna La reverenza delle leggi, e il santo Vigor del dritto? Ma che ascolto? Vinto Da novella viltà che il cor t'ingombra, Rispondi lor: « Prendetel voi medesmi; Crocifiggetel voi. Per me, l'udiste, Di condannarlo in lui cagion non trovo ». Così pieghi, o Romano, e mentre affermi Ch'ei non è reo, consenti ch'altri ingiustamente l'occida? E sì dell'equo impero La maestade hai sacra? A te s'aspetta Le folgori trattar del Campidoglio Per dilivrarlo, e non tremar a'gridi Del sozzo Ebreo. Stringi la spada, e sperdi L'abbietta calca. Ah tu non osi? Io scorgo Chiaro il pensier ch'alberghi in cor. Salvarlo Vorresti sì, ma non di rischi a prezzo; E se nol puoi, poco ten cal la morte, Purchè sol dal tuo labbro uscir non debba La sentenza iniquissima. Nell'arti T'affidi, e già t'opprime arte più scaltra.

Perplessa far di Ponzio l'alma, e un colpo Quindi avventargli cui mal trovi usbergo, De'Sacerdoti è nuova trama. Reo Di sacrilegio e di bestemmia in fiero Metro gridan Gesù, da lor commosse, Le turbe insane, e sulla pura fronte Invocano il rigor della Mosaica Legge. Or Pilato questa legge ignora, E illeso a Giuda serba Roma il culto. Come allor ch'austro ed aquilone in guerra Scendon sul mar; yan contro l'onde l'onde Rimugghianti, assordanti, e de lor rotti Argenti sino al cicl lo spruzzo vola; Ne trema il lido e di lontan n'eccheggiano Le montane spelonche : a tal sembianza Pensier contrari corron giostra in petto Del Vicario d'Augusto. A lenti passi Confuso, incerto nel Pretorio ei torna, Ed a Gesù fa nuove inchieste. Il labbro Gesù non apre. a Tu con me non parli? Ponzio ripiglia. Non sai tu ch' io possa Ho di far porti in croce, e che ad un tempo Ho possa io pur di rimandar te sciolto » ? Ed il Signor: « Tu non avresti possa In me veruna, se non fosse data A te di colassà, Quindi chi messo Hammi in tua man, di maggior colpa è reo ».

Di questi accenti il grave senso arcano Riconfortar di generosi spirti Sembra Pilato. Ma lo stral dell'arco Sacerdotal si scocca allora, e a mezzo Del pette il fidee. Col furordel turbo Che quanto incontra abbatte, ecco repente Gridar le turbe: « O Preside, ti guarda: Se costuti ut disciogli, tu l'amico Di Cesare non sei; perchè ribelle A Cesare si fa chi re si noma ». Turbato nelle viscere profonde

Turbato nelle viscere profonde All'udir in tai note espresse e forti Risonar sulle bocche al popol tutto L'iniqua, è ver, ma si terribil sempre Di Stato accusa, e in un ritroso ancora D'immolar l'innocenza all'odio Ebrco,

Esce Pilato del Preterio. Forza Alfin gli è dar formal giudizio. Un loco S'apre innanzi al palagio, ove contesto Di lucide pietruzze è il pavimento; E il Preside Roman, quinci, sedendo Sopra il suo tribunal ch'alto dal suolo S'estolle in semicerchio, le solenni Sentenze al popol rende. Ivi Pilato Sceso, si pon sul seggio eburno, e fosche Pupille intorno aggira. A lui dinanzi Stassi Gesù: lui additando, afflitto Da tanti strazi, di spetrar quell'alme Prova estrema ei ritenta. « Ecco il Re vostro »! Sclama, e par dir : « Qual gelosia di regno Fia che mai desti, sì mal concio e guasto, Ouest' infelice » ? - « A morte, a morte il danna, Lo crocifiggi », il popolo risponde. -« Ch' io crocifigga il vostro Re » ? Pilato Soggiunge. - E i sommi Sacerdoti a lui: « Re de' Giudei Cesare è solo, ed altro-Re non abbiam ». - Cresce il tumulto intanto Nella plebe che più s' agita, e sembra D' estivi calabroni un negro sciamo Cui mal cauto villan guastati a sorte-Abbia i fidi ricetti : a vol, quai dardi, Erran qua e là, mettendo un fier ronzio Che t'assorda le orecchie, e di spavento T'agghiaccia il cor; de' pungiglioni il tosco. E il quadrello acutissimo bramosi Son di cacciar nelle nemiche carni A farne strazio: arte non vale o inganno Per cessar la lor furia; invan tu fuggi,

Chè ti precedon ne' tuoi passi, e intorno Ti vengon sempre a rinnovar l'assalto Con più furor. - Ponzio pensoso siede, Ed, « Or non più de' Sacerdoti il coro, Volge tra sè, ma intero un popol grida Gesù ribelle a Cesare, e la morte Come fellon ne invoca. Ei non ha colpa: Lo so, nè'l tacqui, ed a salvarlo ogni opra Usai; ma so del sospettoso Augusto Io pur l'umor. So che con l'oro e l'arte Al suo orecchio trovar già facil varco I Giudei, quando alzar volli in trofeo Gli scudi, e torli mi fu forza, ed onta N' ebbi io stesso a patir. Chi mi fa certo Non giungan lor calunnie insino a' scogli Di Capri, onde Tiberio il fren corregge Severamente dell'imperio, al pronto Punir proclive, ed inflessibil sempre Ove d'offesa maestà sospetto Pur nasca sol? Cedi, o Pilato, cedi Al torrente che irrompe ; al popol cedi, O paventa per te, che già nemico Di Cesare osan dir ». Così nell' imo Del cor parlando, la viril costanza Sente smarrirsi, impallidisce in faccia, Nè più rimembra, o rimembrar non cura, Che, tranne l'ingiustizia, altro non debbe Il giudice temer. Paura il vince, E lo sforza al fallir. Ma netto almeno. Quanto ei può, brama uscir dal gran delitto, Ed al mondo attestar che le querele Della gente Giudea, concorde tutta

Nel dimandargli di Gesù la morte, Suo mal grado l' ha tratto al fiero eccesso In che pure ei vorria non aver parte. Nè bastando a tant' uopo il parlar nudo, Rinvigorir col simbolo gli accenti Gli giova, e un vaso a sè recar fa d'acqua, E nell' acqua si lava ambe le mani Al cospetto del popolo, sclamando: « Ecco innocente mi son io del sangue Di questo Giusto: voi n'abbiate il carco ». E più truce di prima il popol tutto Grida: « Il sangue di lui sopra noi sia, E sopra i nostri figli ». - Ah non tremasti Sin dall' ime radici, o sacro monte Di Sïonne, in udir sì ria parola? Il sangue dell' Uom Dio! Terribil carco, Che schiaccerà sotto di sè le torri E le mura di Solima, ed il Tempio. Ed ogni Ebrea grandezza. A che dolerti, Profuga schiatta, dell' orror, dell' onta Che ti persegue? Su te sta quel sangue: La vendetta di Dio su te s' adempie. E tu, Pilato, che alfin danni a morte Chi tu stesso innocente affermi e credi. Pensi tu con quell' acqua esserti tratta La macchia di quel sangue? Essa ti terse Le man, non terse l'alma. Il rito inane Contra te sol testimonianza rende Dell' ingiustizia onde ti fai ministro.

Ponzio scioglie Barabba, e danna Cristo Alla crudel morte di croce. Paga È de' Giudei la fera b.ama. Il Santo

(v.594)

Morrà d'aspro supplizio. Il pianto ingombra Le mie luci, e pel duol manca le voce. Deh si riserbi la funèbre istoria, O musa del Calvario, ad altro canto.



### CANTO UNDECIMO.

#### ARGOMENTO.

Crocifissione e morte di Gesù. Costato di Gesù aperto, e sua sepoltura. Guardie poste al sepolero.

Vedesti cerva mai che da latranti Veltri cacciata, le natie foreste Abbandonando, e i dolci paschi e i fidi Verdi recessi, nell'aperta landa Slanciasi a salti, e gran terreno acquista. E par che da'crudeli omai s'involi? Ma se fonte non trova o discorrente Fiume o vivo ruscello, ove la sete Spegner che l'arde, con anele fauci E con piè lasso alfin s'accoscia e cade Sopra l'egra giacente a torme a torme Scagliansi i veltri, e con le acute scane Ne stracciano le carni, e il diro scempio. È gioconda lor festa. A tal sembianza, Ma più maligne, le Giudaiche belve, Poi che Pilato, per temenza ingiusto, Sciolto ebbe il labbro alla feral condanna, Di gioja ferocissima ululando, Impeto fan contra Gesù. Lo afferra Questi pel collo, quei pel crin lo agguanta,

Chi gli artigli negli omeri gli ficca, E chi nel petto. Un grido sol rimbomba, Grido di scherno contro al Giusto. Il cencio Di porpora che posto a beffa e riso, Come a Re de'Giudei, gli avea licenza Di Romani littor, tolgongli al tergo, E gli rimetton l'inconsutil veste Con che noto era al popolo. Un'antica Quercia frattanto, ripulita ad arte, Avea fornito smisurata croce, Istrumento al supplicio. In sulle spalle. La gittan essi al buon Gesù, che carco Del legno infame, per le strade è tratto Da'manigoldi. Legno infame pria, Or insegna del ciel che nelle braccia Della Sposa di Cristo al mondo impera, E che fiammante apparirà nel giorno Dell'ira dell'Agnello, nè l'aspetto Ne sosterran de reprobi le ciglia.

Per la porta che nome ha dal Giudizio,
Di Solima ei fuor esce, e fan lugubre
A lui corteggio armí Romane e sgherri
Della Giudea, carnefici e ministri
Dell'orribil tormento. A lenti passi,
Gemendo sotto il faticoso fascio,
Verso il Golgota ei sale. Ma sugli omeri,
Così com'è di piaghe afflitto e lacero,
E rifinito per lo sparso sangue,
Ad ogni passo gli s'aggrava il pondo,
Insin che inciampa, e senza lena cade.
Qual del nemboso Caucaso o del Tauro
Per gli ardui gioghi e i balzi ermi e silvestri

Faggio sublime, se spumante e indomita, Nel liquefarsi delle nevi antiche. Onda precipitevole dall'alto Smosse e divelse dalla rupe il masso Sul qual tenacemente con robuste Radici affisso, le tempeste e i venti Già disfidava, ruïnando piomba Con fragor cupo; ne rintuona il monte, S'arretran l'acque, e dalle opache grotte Sembra che l'eco sen quereli e piagna: Tal batte l'irto suol col divin volto L' Eroe soffrente. Non pictà ; chè nulla Pietà s'alberga in quegl' immani petti; Ma sol timor che per l'angoscia ei muoja Pria che confitto al maledetto tronco Penda, e lo strazio ne sopporti e l'onta, Trovar gli fa da que' fellon soccorso, Acciò compia la via. Regger la croce Nullo di lor s'attenteria, per tema Di riceverne infamia. A serte allora, Tornante placidissimo di villa. Un Simon da Circne ivi passava, Adorator degli idoli ed estranio Ad Israello. Lui ghermir repente I manigoldi, che gli miser sopra Quel carco, e a forza l'avviar di retro Al Salvator, non senza, ad essi ignoto, Divin consiglio che mirabil segno In colui ne porgea del gran trionfo Della croce sul mondo allor rayvolto Dell'empio culto nel profondo errore, Mentre come di scandalo argomento,

La ributta di Giuda il popol rec. Gerusalèm d'abitator deserta Quasi diresti, tanta calca interno Muove a Gesu, lo cinge o il segue al monte. E mentre duro più di alrestre scoglio, L' urta, il caccia e'l dileggia il viril sesso, Si disciolgono in pianto e fan rammarco Su lui le donne. Di pietà bel seggio Iddio pose il lor petto; esse una lagrima Han per ogni syentura. Alle pietose Gesù si volge. A lui non duol quel pianto Che i' innocenza condannata a morte Fa scorgar dal lor ciglio. Ma più giusta Alle lagrime ler cagione addita: Mostrando in un c'ha l'avvenir presente, Sire supremo, e che spontaneo elegge Il morir, mentre a un sol cenno potrìa Nel nulla antico ricacciar la terra E gli astri circondar d' eterno velo. « Non vogliate su me sparger quel pianto, Figlie di Gerosolima, dicea: Su voi piangete e sopra i vostri parti: Perchè ve ran, nè lunge sono, i giorni In che beate si diran le steri'i. Beati i ventri che non dieron frutto. Beati i seni che non porser latte. E allora ai monti grideran : Cadete A noi sul capo! e grideranno ai colli: Deh ci coprite! Chè se'l verde legno Trattato è sì, dell'arido che fia »? Se tal dell' Innocente si fa strazio, Che di te diverrà, Solima iniqua,

# (v.117) Canto undecimo

Nel di dell' fra ? Insino al fin de' giorni Rimbomberà di tua royina il suono.

Di vin misto con mirra una bevanda Solean porger le genti d'Orïente Ai sentenziati a lungo e rio martoro, Onde, sonno inducendo, a sestenerne L'acerbità li confortasse. Giunta Del Calvario sul vertice funèbre La schiera deïcida, ampia una tazza Di vin mirrato vien offerta al labbro Del Redentor. Ma dentro al vino, infuso Hann' essi il fiel, per far orrenda ed atra Quella bevanda. Ei solo a fior n'assaggia, Nè ber vuol oltre. Ecco le labbra ha intinte Nella tazza amarissima. « Per esca M'han dato il fiel », tu profetasti, o Sire, Che non solo i martir dell'incarnato Verbo, ma de'martiri i modi istessi Sposasti all'arpa che sì flebil suona.

Pronta è l'ara; la vittima è già presso; Espïato verrà l'antico fallo, E d'Eva ai figli, dalla macchia astersi, Del vero Olimpo s'apriran le porte. Ma di qual sangue a costo! Ecco l'Agnello Che i tesor dell'amor dischiude al mondo: Egli svenato dee cader: lo chiede La giustizia del Padre. Il Figlio eterno, Che tutte sui suoi omeri s'è tolte Le nostre colpe, e i dolor nostri porta, Offre sè stesso in olocausto al Padre. Ei per le nostre scelleranze attrito, Satollato d'obbrobrj e di termenti, Ora a morir per noi s'accinge. Ah ferma! Sola una stilla del divin tuo sangue Mille mondi a redimere è possente : E tu, prodigo Dio, tutto lo vuoi Spargere in croce, acciò maggior ridondi Su noi la grazia? Ah ch'è soverchio il dono! Che cosa è l'uom, perchè tu sì l'esalti ? Perchè tutto in lui tu ponga il tuo core? Mira qual ria mercè ten renda ingrato Ei sempre immerso nelle colpe, Mira Di quai travagli la tua bella Sposa, A cui d'ostro or tu vuoi tinger la veste, Oppressa gema. Le proterve corna Mira innalzar l'orgoglio, e la tua legge Chiamar insana, e sin del cielo istesso Dispregiando le folgori immortali, Escluderne il poter che lo governa Unico e trino, Ma che parlo? Il mite Agnello tutto sa, núlla rattienlo; Amor lo tira, e che non vince amore?

Già spogliato han Gesù, Le membra ignude Sulla croce gli stendono; i martelli A gran tempesta scendono sui chiodi Che i sacri piè, le sacre mani al tronco Duramente confecano: di sangue Scorre un rio dalle piaghe, e il suol ne allaga. Talamo infando, onde il pensier rifugge Inorridito! e in un giocondo e vago Talamo dove il sempiterno Amaute Le care nozze e fortunate stringe Colla sua Chiesa! I nenarrabil misto Di terrore e di amor, d'immeuso lutto

# (v.181) Canto undecimo

E di gioja dolcissima! Dal pianto Il riso esce del mondo, e quella morte Al cui membrar s'addensa in gelo il sangue, La vita adduce dell'umana stirpe; Eterna vita ed ogni ben ne'cieli! Cosi ( se lice a dive cose opporre Mondani obbietti, e in naturali immagini Cercar raffronti) quando il Sol, nel seguo Del celeste Leon, con più cecenti Raggi imperversa, e in larghe rime s'apre L'arso terren, talor tra tuoni e lampi E cadenti saette orribil nembo, Circondato di tenebre, in diluvio Si discioglie di piova: il vento stride, In fiumi si convertono i ruscelli, Gemon le piante, ogni animal ricovro Cerca contra il furor della fremente Procella, e par che della notte prisca Rieda l'impero: ma piacevol calma Indí succede; con allegri rai Il Sol rifulge, spira fresca l'òra, Brillan di perle i fior, l'erbe, le fronde, Ogni animal la gioja in seno accoglie, E la natura rinnovata manda Di grati incensi al suo Fattor tributo.

Al servigio del di l'ancella sesta
Ormai tornava. Su levata in aria
Con dure scosse, e il piè nel monte infisso,
Tra pazze grida ed urla e suon d'oltraggio,
Ecco la croce dell'Agnello! O croce,
Supplizio ai servi pria, d'obbrobrio colma
E di spavento! Oh come or se' diversa!

Quanto fiorisci di beltà! qual dolce Grazia t'adorna! di che luce splendi: Il contatto del Nume in un momento Glorificotti. O salve, arbor felice. Arbor vittoriosa e trionfale. Fatta stadèra al sacro corpo, e d'ondc Pende il prezzo del mondo! Entro il deserto Un serpente di bronzo, arcano segno. Che le piaghe sanava d'Israello Col solo aspetto, ergea Mosè guidante Dal Nil domato alla promessa terra Il popol cui Dio scelse. Ombra di Cristo, Nel gran deserto dell' umanitade Eretto per dar vita, era l'antico Mistico serpe. Ecco il novel che sana Le vecchie piaghe dell'umana stirpe; Trofeo di vita, sollevato in alto Per trar tutti indi a sè gli sguardi e i cori!

Acciò Gesù, pendente in croce, noto
A'risguardanti, e conta in un pur fosse
La cagion del supplizio, una tabella
In vetta della croce avea Pilato
Fatto locar. « Questi, dicea lo scritto,
È Gesù Nazaren, Re de Giudei ».
Ebreo, Greco, e Latino era il trilingue
Titolo, e a molti de Giudei negli occhi
Diede, ed increbbe; onde a Pilato i prenci
De Sacerdoti ne recar querela.
E, «in quelle note, gli dicean, sol metti,
Ei sè chiamò Re de Giudei ». - Ma « Quello
Che ho scritto, ho scritto », con cruccioso piglio
Il Vicario di Cesare risponde,

### (v.245) Canto undecimo

E lor le terga volge altier. Conquiso Cade così de' Sacerdoti il tristo Orgoglio, e nelle note, intese a scorno, Il Re del ciel, di Re pur serba il nome.

« Si spartiro infra lor mie vestimenta E la sorte gittår sopra il mio manto », Presagendo cantava d' Israello Il re guerriero, e s'avverava il carme Mille auni appresso nel Messia, che meta Era agl'inni fatidici. Divise In quatro parti di Gesù le spoglie, Rimaneva la tunica, contesta Da sommo ad imo d'un sol pezzo. A'dadi Se la giocano i militi, che assisi In cerchio, fan gelosa guardia al tronco.

Ma il sazıar di lor ingorde voglie Un nulla a petto è dei nefandi scherni Con che'l Giudeo, di ferità maestro, Del suo basso furor rattizza il foco Contro del Giusto che sull'arbor soffre. Chi il guarda e sbeffa, chi 'l bestemmia e il capa Crollando, sclama: « Se'tu quei che il Tempio Può disfar, può rifar, tosto, a sua voglia? Oh se quel sei, salva te stesso ». E in mille Forme contende d'improperj e risa L'abbietta plebe. Ma di lei più felli I Sacerdoti, i Maggiorenti, i gravi Maestri della legge, acuti dardi Scaglian di turpi motti e di feroci Bestemmie a prova: « Altri già tolse a morte. Il malïardo, or sè pur tolga e salvi, Se tanto ei val. Re d' Israèl si disse:

Or di croce si schianti, e nel suo regno Nol crederem. D' Iddio vantossi ei Figlio; Or via, ci mostri com e Iddio s'avacci Di liberarlo ». - Qual a'giorni iberni, Quando versa l'Aquario urna pe eane, Dall'Armeno Araratte all'onde Perse Pe'reami di Assiria il torbo Eufrate Scendendo, ognor più gonfio e più superbo I campi invade, lunge inonda, e sdegna Ponti e confin: tal nel mirar le ambasce. Del Salvator, più s'inacerban l'ire De'principi Giudei. Tutto comporta Il Mansüato, anzi perdono e pace Prega per quegl'istessi che ne'flutti Delle pene il sommersero, e le stanche Luci al cielo innalzando, esclama : «O Padre! Perdona lor; chè ciò che fan non sanno ».

Chi, se non D.o, potea la santa legge
D.l pr dono intimar? D'alte vendette
Riboccano degli uomini le istorie.
Per vendicar la Grecia in Asia corre
11 figlinol di Filippo. Innalza altari
Alla vendetta la Romana gente,
E Cartago, già doma, al suolo adegua.
Pongon nella vendetta ogni lor vanto
L'r dei numane che aqui lon diss rra
Da sue caverne, e nel Valhalla istesso
Sognan la volu tà della vendetta.
Senza mai fia tra le nemiche schiatte
Vuol la vendetta 'Etiopo e il Mora,
L'Arabo'e Pindo. - Che mai dico: Pieni
Son di vendette d'Israello i fasti;

#### (v.309) Canto undecimo

E sè chiamar delle vendette il Dio
P:acque al Siguor nel prisco patto. Or ecco
Pronunciata ha Gesù l'alta parola;
Il nuovo patto egli sancì; la legge
Di grazia è surta; egli il perdono implora
Per chi fatto ha di lui l'orrendo strazio.
L'udiste, o genti: perdonato ha Cristo:
Regni omai sulla terra il suo perdono.

Dell'ignominia cui sopporsi piacque Al gran Fabbro de'mondi in quella spoglia Di che il vestia dell'uomo immenso affetto, La misura ricolma ancor non era. Appo la croce del Pastor verace S'ergon altre due croci, a destra e a manca, E stanno, a queste, due ladron confitti. Con lui tratti al supplizio. « In fra gl'iniqui Messo egli fu »! Che non narrasti innante. O Santo Spiro, agitator de'plettri Annuncianti il Messìa? - Ma qual d'oltraggi Più vil tenor! De'due ladron l'appeso A manca mano, e più di colpe carco, Le sozze labbra, dal martir convulse, Con immite livor converse in eco Delle biastème che di sotto udia. Osa schernir l'Eroe sulla cui fronte Splende in tanto patir bontà sì dolce. « Se'l Cristosei, dicea, salva te stesso, E noi con te ». Ma de ribaldi l'altro Il compagno in tai detti riprendea: « E che! Ne tu pur temi Iddio, tu posto Al medesmo supplizio? In noi s'adempie Giusta giustizia; chè condegna all'opre

Riceviam la mercè: ma che mai fatto Di male egli ha » ? Quindi a Gesù rivolto : · Di me, sclama, o Signor, deli ti ricorda Quando entrerai nel regno tuo » ! - Pietoso, « Ti riconforta, a lui Gesù risponde : Tu sarai oggi meco in paradiso ». -Sublime evento ed ammirabil fede! Per obbrobrio maggior, levar tra due Mostri d'orror l'immacolato Agnello Volle l'astio Giudeo, ma fuor ne sorge Con maggior lustro l'eternal trionfo. Martire battezzato nel suo sangue -Il buon ladron crede e confessa e prega Qual Dio Signor, lui che gli pende al fianco In pari scempio e d'onta pari carco. Sublime evento ed ammirabil fede! E vi fia chi non creda in Lui risorto? Ma dove jo lascio or te. Madre dolente

Ma dove io lascio or te, Madre dolente Del Sa'vator? tu che sì ben venisti Coronata de'Martiri rcha, Chè I tuo mattirio ogni martirio vinse, Eil tuo soffrir non fu terrestre cosa. Tu sulla strada dei dolor mirasti Il tuo Figliuol sotto l'orrenda trave Languir prostrato, e del tuo spasmo serba Ivi un delibro la fedel memoria. Tu lo seguisti al monte in cima, e spesso Del vederlo ti fu tolto il conforto Mentre il figgean sul legno i rei ministri; E t'aggiravi a quei crudeli intorno, Come rondine suol che più loquaci Non trova i nidi, e sol de'dolei nati

(v.373)

Mira sparse le piume in sulla terra, E er quinci er quindi, or alte or basso vola E co'striduli lai li piange e chiama. Al piè del tronco da cui pende il Figlio. Alfin t'accogli lagrimosa, e gemi,

Sconsolata d'amor pura colomba, E ogni piaga ne senti ed ogni affanno

No penetrali del materno petto. Docciano sul tuo capo le divine

Stille di sangue, e tu non puoi ristoro Porgergli a'cuno: alle parole il labbro Scioglier vorresti; ma il dolor le tronca. E nemmen gli puoi dir quanto lo adori.

Dolce Maria, come cangiàr tue sorti! Un giorno te negl'Idumei castelli

Benedetta chiamayano le donne Pel frutto ohe portasti nel tuo ventre. Ed ora hai! sembra che il tuo sguardo dica:

« O donne, voi che per la via passate, Mirate se v'ha duol che al mio s'agguagli »!

Ma ti consola, o sventurata Madre; Ve'che sopra di te le luci inchina Il tuo Gesù. Presso al tuo fianco ei mira Il pio Giovanni, il suo discepol caro, Ne derelitta vuol lasciarti in terre. « Ecco, o donna, il tuo figlio » : egli a te dice ;

« Ecco la madre tua » : dice al diletto. Ambo accennando col girar del ciglio. E se te donna egli chiamò, fu senso Di genti e pietade onde il soave Nome di madre sua non ti struggesse

D'ambascia il cor, se dal suo labbro istesso

Uscir l'udivi nel feral momento Del separarsi. Tu co'dolci rai, O Intemerata, solo a lui rispondi; Ma ne'dolci tuoi lumi, ancor che ingombri Di lagrime amarissime, ei ben legge Ciò che dir vuoi: sa che sei grata al pio Pensier che il fa te provveder d'un figlio In tanta angoscia, è nel morir presente. E a chi meglio affidar potea la Madre Che a colui che più l'ama, e più gli è caro? Ma chi mai può, chi può tenerti loco Del Figliuol che tu perdi? Ah che perenne Pioverà dal tuo ciglio il mesto pianto Insino al di che da'celesti spirti Recata in ciel, lo rivedrai sedente Alla destra del Padre, in quel bel velo Che prender volle nel tuo vergin grembo, E a te, locata su stellante soglio, Delle sue grazie ei fiderà l'erario. Te lor Reina grideranno allora Le Gerarchie divise in nove squadre, E tra'splendori dell'empirea reggia Alle cetre infiorate d'amaranto Sposeranno il bel cantico che in terra, Magnificando a Dio, sciogliesti, o Casta, Di Lisabetta sotto l'umil tetto. E te, beata, invocheran le genti Coi cari nomi di Avvocata nostra, Consolatrice degli afflitti, Speme De'peccator, del paradiso Porta, Arca di purità, conforto e scampo Ne'perigli del mare e della guerra:

#### (v.437) Canto undecimo

Così per noi sempre al tuo Figlio prega! Qual ligustro da vomere succiso, Pallido già della vicina morte, Langue intanto Gesù, novelle Abele Che sotto i colpi del livor fraterno Sparge il sangue innocente. Egli d'Abisso Vince la guerra, Colpa abbatte e Morte Col sacrificio di sè stesso, e tolte Di mezzo l'ombre, al suo giardino eterno Caramente ci appella. Alme falangi De'Cherubin, de'Serafin, de' Troni, Dalle rArche del ciel discesi in terra A mirar invisibili la lotta Da cui esce vincente il divin Verbo, Nel cui nome creati un dì pur foste, Incliti spirti, a che più state? É questo L'istante decretato eternamente Per la prova d'amor che il mondo salva. Date fiato alle trombe, e per le immense Vôlte degli astri il suon n'eccheggi, e l'oda Ogni spelonca della valle inferna: Trïonfa col morir l'eterno Figlio!

Intorno all'ora nona un gran lamento Mise Gesit, « Mio Dio, mio Dio, sclamando, Perchè m'abbandonasti »? Un breve tratto Indi rimasto, sì com'era esangue, Da dolore acerbissimo consunto, Bramando all'arse labbia alcun restauro, « Ho sete »! disse. Era d'aceto un vase Quinci non lunge. Un de guerrier vi corse, Una spugna vimmerse, e con attorti Steli d'issòpo avvintala alla punta Di lungo giunco, a lui porse. Il labbro Gesù v'irrora, e quindi sclama: « Or tutto È consumato ». E come prima, un'alta Voce mandando, alle parole estreme Libera il fren: « Nelle tue mani, o Padre, Raccomando il mio spirto ». E si dicendo, Chinato il capo, egli rendè lo spirto.

Tutti adempiti i vaticinj, e osferto Il sacrificio che le colpe espìa, Ei nelle mani del celeste Padre Il suo spirto ripon, per indi torlo Risorgendo da morte, e la sua morte Opra è del suo voler, della sua scelta, E il mostra l'alto suon dei detti estremi. Ei può lasciar, può ripigliar la vita; Ne il mondo, ne l'inferno, in un congiunti, Avrien poter di dargli morte. Ad essa Di proprio grado ei si concede. In prezzo Dell'uom redento morte accetta il Verbo. E ne dà segno col chinar del fronte. -Otu, mortal, che con asciutte ciglia Puoi mirar tanto lutto e tanto amere, Un Dio che per te spira, ah tu ben merti Che la stigia vorago e il pianto eterno . . . Ma no, di fiamme e d'immortal tormento Aspro metro non s'oda ove il bell' inno Suona d'amor, dove zampilla il fonte Della pietà, dove fiammeggia il sole Della salute. Al Crocefisso innante Chiedi grazia, o fratello, e da quel labbro Che, spento ancor, di carità ragiona; . Suggi, qual ape, della vita i fiori,

#### (v.501) Canto undecimo

I dolci flor che non han verno mai. Nel patir, nel morir dell'umanato

Nel patir, nel morir dell'umanato Onnipotente, spettatrice inerte Starsi potea forse natura? Il lutto Fu di Lui degno. Al sol si scoloraro Per la pietà del suo Fattore i rai, E ritornar le cose all'ombre antiche, Morir veggendo chi creò la luce. E in quella che dal corpo, ond'era cinta, L'anima glorïosa si disciolse, Dal sommo all'imo in due si ruppe il velo Che nel Tempio coprìa de'Santi il Santo: Dalle viscere sue tremò la terra, E si spezzar le rupi; i monumenti Si spalancaro, e per mostrar che vinta Era la morte, dagl'infranti avelli Si rizzar molti corpi ivi dormenti Di Santi, che per Solima vagando Poscia n'andar ch'ei fu risorto, e a molti Appariro, e terror miser profondo.

Questi segni veggendo e quella morte, Il Centurion che al Redentor di fronte Stava, gridò: « Veramente era questi D'Iddio Figliuolo ». E ripetean lo stesso I custodi alla eroce, e quanti l'alte Cose avean visto, e sen parthan dolenti Colle mani piechiandosi nel petto. Ma fisì a contemplar ciò ch'avvenia Si ditenean più lungi i fidi amjei Del buon Maestro, e le pietose donne Che dietro a lui da 'Galliei soggiorni E del Giordan dalle fiorite sponde

Eran venute, e che apprestargli il vitto Solean devote pel cammino, e i sensi Nell'alma accorne. E tra le molte v'eri, O Maddalena, che cotanto amasti Il Salvator, e che, com'edra ad olmo, Stretta alla croce, con ruscei di pianto Rigasti il suolo, ed assordasti l'aure De'tuoi queruli omei. V'era la madre Di Giacopo il minor; Salome v'era Che dicde a Zebedèo gemina prole, Tra cui l'alunno prediletto. Il tuo Nome, o gran Madre, aggiunger debbo io forse? In qual alma gentil tosto non suona? Ma chi può dir, Vergine pura ed alma, I tuoi dolori mentre moriva il Figlio, Se neppur li comprende uman pensiero Che di madre non sia? Solo una madre Argomentarli può da lunge, in quella Guisa che s'argomenta il Sol dall'ombra, O l'Ocean da breve stagno, in bassa Valle raccolto. Mortal voce indarno Osa cantarne, se non ha compagno Suon di lira temprata in Paradisó.

Coll'occaso del di sorgea la festa Della Pasqua e del Sabbato. Sospesi Sul feral tronco mal soffrendo i corpi Lasciar de crocifissi in si gran giorno, Al Preside i Giudei mosser preghiera Che accelerasse di lor morte l'ora Col crurifragio, e fesse quindi torli. Ponzio assenti. Sul Golgota i sergenti Salir veloci, e fransero le gambo

## (v.565) Canto undecimo

Ai due ladron presso Gesù confitti.
Ma come poscia al Salvator fur giunti,
Sulla sua fronte lessero la morte,
E si restaro. E fu divin consiglio
In compimento del precetto antiquo
Che all'agnello pascal osso veruno
Romper vietava; chè'l legale agnello
Mistica del divino era figura.

Ma, spenta ancora, di Gesù la spoglia Digiuna ir non dovea d'ingiuria e danno; Perchè, fosse pietà d'acerba tempra Per ritorlo al soffrir se ancor languia, O crudeltà ch'anco gli estinti offende; Un de'guerrier con la sua lancia il manco Lato gli aperse. Dalla piaga a un tratto Sangue ed acqua sgorgò. Con l'acqua e il sangue Venuto egli era a cancellar le colpe; Con l'un ricompra l'uom, con l'altra il monda. L'acqua il Battesmo, che la vita innova, A noi dimostra, e il divin sangue l'esca Che alimenta e fortifica lo spirto. O tu, Fedel, che al calice tremendo Le labbra accosti, nel tuo cor ripensa Che a ber t'appresti nel trafitto fianco Del Redentor! Sopra le sacre corde Erra pavido il suon che sol v'accenna, Misterj augusti, ch'io con china fronte Credo, e col cor devotamente adoro.

Già il di si dipartia, quando le soglie Del Pretorio passò con piè securo Uom per dovizie e grado e stirpe chiaro, Saggio ed intègro. Egli Gioseffo è detto D'Arimatèa. Ben rell'Ebreo consesso, Ha seggio ei pur, ma i rei consigli e gli atti Non consentinue; anzi seguace occulto È di Gesti. Sino a quest'ora occulto Per timor de'Giudei; ma di rispetti Or più tempo non è; grazia lo inspira, Grazia novella. Morto in croce è Cristo; Confessar la sua cruce apertamente Or si conviene. Eutra Gioseffo, ei l'corpo Di Gesti chiede a Ponzio, e Ponzic, certo Fattosi pria che spento egli è, concede. Lieto del don s'avvia Gioseffo. Pari

In dignitate e spirto, a lui compagno Nicodemo si fa; quei che notturno Altra volta a Gesù venne e l'udio. E a difensor nel Sanedriu ne sorse. D'alce e di mirra un odoroso misto, Cento libbre di peso e greve fascio, Questi reca con sè. Reca Gioseffo Purissima una sindone, mercata A quest'ufficio. Muovon ambo il passo Verso il Calvario, e giunti là, di croce Depongono Gesù. Quel sacro corpo Avvolgon nella sindone, d'aromi Con larga man sparsa a dovizia, e il capo Fascian d'un vel. Ma nel tuo grembo pria Posa trovò la cara salma, o Madre Del Placator-Tu gli tergesti il volto, Lordo di sangue, con la lucid'onda Delle lagrime tue. Gli spenti rai Tu ne baciasti mille volte. Al freddo Labbro del tuo Figliuol, l'ardente labbre

Tu congiungesti, e fu divin portento Se il dolor non t'uccise, o lassa Madre, E al varco si fermò l'alma, già presta Ad esalar sopra l'amata spoglia.

Ad esalar sopra l'amata spoglia.

Sul monte ore Gesù fu crucifisso
Era un orto, e nell'orto era un sepolero,
Nuovo ed intatto ancor. Nel vivo masso
Fatto scavar l'avea per sè Gioseffo
D'Arimatèa. Più maestoso avello
Dere a Gesù dolce saria desio
De'pii compagni: ma già caggion l'ombre,
Il riposo del Sabbato già pende,
Nè tempo han d'ir più lunge. L'adorando
Corpo adagian devoti in quella tomba,
E ad un gran sasso data in giù la volta,
Del monumento otturano la becca;
Indi sen van con gli occhi immersi in pianto,
Ne'lor manti ristretti all'aer bruno.

Sedute di rimpetto al monumento,
Spettatrici dolenti cran dell'atto
La Maddalena, ed altre pie con lei.
Notato hann'elle con intente ciglia
Come composta la diletta spoglia
Fosse nell'antro. Di singulti l'aure
Notturne empiendo, alla città ritorno
Poi fan le meste, e come amor le inspira,
Gli aromati apparecchiano e gli unguenti
Per colà ricondursi, e al sacro corpo
Render gli estremi uffizi. Ma la legge
Del di solenne al bel desbi pon freno,
E per tutto quel di seggon taccniti,
Paghe al versar d'amaro pianto un tiume.

Ma non così de'Sacerdoti i prenci E i Farisei, che in lungo ordine instrutti, Vanno a Pilato, e dicon lui: « Membrammo Come quel seduttor, mentre vivea, In fra tre giorni, altrui dicca, da morte Risorgerd. Dunque, o signor, ti piaccia Imperar che con fide e attente scolte Per tre giorni si vegli al suo sepolero. Perchè gli alunni di colui ben atti Sono a rapirne il corpo, e spacciar poscia Alla credula sempre ignara plebe Ch'ei da morti è risorto; il che sarìa Errore assai più del primier funcsto ». -Di tai brighe e travagli sazio omai, « Voi guardie avete, il Preside lor disse: Itene, e il custodite a piacer vostro ».

Studiar tosto essi i passi, ed il sepolcro Munir di guardie, e suggellar la pietra Che la bocca copria del monimento.

Vane e stolte cautele! In quella tomba
Posa Colui che schiudera gli avelli
Nel di tremendo, e degli estinti all'ossa
Dirà: « Sorgete, e della carne antica
Vi rivestite, e m'apparite innanzi;
I vivi e i morti a giudicare io vengo ».
E voi sperate con suggelli e guardie
Lui ditener? Guai se si sveglia! Il forte
Egli è di Giuda; egli è il Sanson che rompe,
Qual debil filo, della morte i lacci.



## CANTO DUODECIMO.

#### ARGOMENTO.

Risurrezione di Cristo. Sue apparizioni. Ascensione al cielo.

Piangeva Agarre nel deserto, e lunge Dall'amato Ismaello il piè recando Un tiro d'arco, non volca la morte Mirar del dolce figlio, a cui lá sete Struggea le fauci. Un Angiol venne, e disse A quell'afflitta: « Non temere; Iddio Ebbe pietà del tuo fanciullo ». E un fonte A lei mostrò, dond'ella attinse l'acqua Che d'Ismaello rinverdi le membra, E in gioja si cangiò d'Agarre il pianto. Non altramente di Gesù la Sposa; Che in lagrime pur dianzi si scioglica, A brun vestita, sul Signor suo spento, Or esulta e ne celebra il trïonfo Redimita di fiori, in bianco ammanto, Giulivi inni innalzando. O di Sïonne Arpa fedel, che con funèbri corde Testè cantasti del sepolcro il lutto, Delle rose di Gerico t'infiora, E canta del sepolcro oggi la gioria.

Dopo tre giorni di spontaneo eclisse, Risorge il Sole eterno, e vinta è morte, Soggiogato l'abisso. Egli risorge: Il giocondo alleluja alto rimbombi, E il fumo dell' incenso a lui s'estolla Dall'altar della terra. A suon di festa, E ad impulso d'amor s'apron le porte Del Paradiso. Il Salvator v'ascende Per sua propria virtù nell'uman velo Di cui eterna durerà la gloria, E seco mena in trïonfal corteggio L'alme redente degli antichi Padri Ch'Ei libero infra i morti e illeso estinto, Penetrando i serragli dell'Inferno E il di recando nell'eterna notte, Scese a trar di servaggio. Ecco per tutti Gli spazj interminabili dell'etra Citarizzando intuonano le laudi Dell'Agnello che placa e che trionfa Le angeliche mirïadi. Venuto Di Cristo è il regno; a lui ne'cieli il soglio Apprestato ha il Signore, e sopra tutte Le cose dato gli ha scettro ed impero Pe'secoli de'secoli, Giustizia E pace e gaudio nel divino spirto È il tuo regno, o Signor; di grazia regno, Regno di gloria in cui del sole al pari Rifulgeranno i Giusti; eterno regno Cui serviranno i popoli e le lingue E le tribù dell'universa terra, La tua possa esaltando e la tua gloria, Ed umili adorando al tuo cospetto.

#### (v.53) Canto duodecimo

Di sì giocondi ed ammirandi eventi A parte a parte effigiar l'istoria Propizia or mi concedi, o veneranda Imperatrice dell'empiree squadre, Il cui favor (sì non m'inganni il core, ' Che nel dolce pensier tutto si beal) Lena mi diè nel formidato aringo Onde presso è la meta. Um'ile ancella. Poi madre glorïosa, e vergin sempre, Che ricordevol della fral natura Noi con le preci tue reggi, sedendo · Piena di grazia al tuo gran Nato accanto, Deli tu (s'erger tant'alto i voti lice) Me, suo cantor, indegno sì, ma fatto Securo all'ombra del tuo nome santo. Dal tuo trono gli addita, e tu ne impètra Alle stanche mie piume il volo estremo. Apposto era di Cesare il suggello

Apposto era di Cesare il suggello-Sul masso ingente che coprìa la bocca Del monumento di Gesit. Veglianti Stavan le guardie al sacro speco intorno, Parate in armi a proibirno il passo A chi'unque tentasso, audace o pio, Farsi a quello vicin, non che la destra Levar sul sasso. O Sacerdoti, nulla Per voi maucò di scaltrimenti e d'arti Onde l'avello inv'iolato serbi La fredda spoglia di colui che cadde Vittima all'odio vostro. In riso e in gioco Vegliate or purc, o vi sien lievi i sonni; Ecco intatta è la tomba, e già del terzo Giorno l'aurora in oriente è desta, E vermiglie si fan le vie del cielo. La tomba è intatta, ma non più rinserra Essa Gesù. La copre il sasso ancora, Ed a vol già n'uscì l'Eroe risorto. Un giorno intero e di due giorni parte Nel tumulo restò la diva spoglia, E l'alma discendendo nel profondo. Vittoriosa, le tartaree porte Ruppe, e strinse in catene il rio Tiranno, E di gaudio colmò l'ombre disciolte De'Patriarchi e Santi, che lui grande Nella clemenza e nel poter cantando, S'apprestaro a seguirlo a' fortunati Seggi, da lui dischiusi all'uom. Poi bella D'ogni beltà spuntò la terza aurora: Suonò di laudi il ciel, di pianti e strida S'empiè l'inferno, morte urlò disfatta, E l'alma trionfal ne cari invogli Delle sue membra sen redd), ne avulse Quanto avean di terrestre, e radiante La promessa adempì. Dal chiuso avello, In cui già morto giacque, ci vivo s'erse, E non franse il sigillo, in quella forma Che nacque già da vergin grembo, L'arco Sol di morte spezzò. Plandite! ha vinto Il gran Leon di Giuda, Gesù Cristo, Del ciel letizia e della terra, lume Dell'universo, uno col Padre, Dio Vero ed Uom vero, Re dei Resuperno, Ripigliando immortal l'umana veste, È risorto da'morti. La sua carne La corruzion non vide. Egli è risorto

# (v.117) Canto duodecimo

Per dominar sui vivi e i morti. Vana Or non è nostra fede. Il mondo goda; La mestizia che fu, volgasi in festa.

Osanna a te, Signor, Santo de'Santi, Canta l'oste celeste, e se la terra Tremando pria diè segno del suo lutto Nel tuo morir, tremando or pur dà segno Del suo gioir nel te veder risorto. Ma tempo è ch'anco all'uom sia manifesto Come vuota è la tomba. Ecco dal cielo L'Angiolo del Signor scende e s'appressa, Ed il coverchio ne rivolve, e siede Sopra la pietra. Un folgor n'è l'aspetto, Candida come neve è la sua veste. -Inerme ei siede: ma furente esercito Che coll'aste abbassate a pugna avventisi, Di men timor occuperia gli spiriti De'custodi alla tomba. Irte si rizzano Sul ler fronte le chiome; a stento l'alito Traggon dal sen; corre per l'ossa un subito Ghiaccio letal: poi dal terror medesimo Attignendo vigor, quai pavid'anatre Che uscir da'nembi e giuso a piombo scende. Vezgan la poderosa aquila, in rapida Fuga conversi, sgombro il passo e libero Lasciano il passo al funebr'antre. Tacito Giacesi il loco, e v'odi sol del rosco Mattino susurrar l'aure odorifere Tra i cipressi dell'orto e i fior che shocciano Chiedendo ornar del lor Signore il tumulo.

Ignare d'ogni cosa, e delle stesse Guardie peste al sepolero, eran fra tanto

Meste in casa rimase intero il sabbato La Maddalena e l'altre pie con lei. Poi, pria che inalbi il dì, verso la tomba Drizzan vigili il piè. D'aromi copia Recan nell'urne. Al venerando corpo Dar tributo di lagrime e d'unguenti È lor dolce sospir. Non le sconforta Il tremar della terra che per via Senton sotto alle piante; ma le arresta Ad ogni passo il contemplar devoto Di angosciose memorie. Egli qui cadde; Là colla madre s'incontrò; di sangue Porporeggianti qui lasciò le glebe; Là si volse di Solima alle figlie. E il dì dell'ira lor predisse. Il sole Quindi alzato era git, quando al sepolcro Giunser le afflitte. Elle per via dicendo Ivan tra lor : « Chi fia ci tolga il sasso. Che ne chiude la tomba »? Ed ecco il sasso Rimosso è già : schiusa è la tomba : attorno Solitudine è tutto. All'antro in fondo Scendon le donne, ed ahi qual duol le stringe! Più non v'è il corpo di Gesù. Repente La Maddalena, in cui più ferve amore, Ivi lasciando le compagne, sbuca Dal monumento, e al par dell'aure celere, Per dirupato ma più breve calle Riede a Sïonne, e Pier ritrova e seco Giovanni, e ver lor grida : « Ahi ! dal sepolcro Han levato il Signor, e dove, ahi lassa! L'abbian riposto, non sappiam ». Troncando Ogni dimora a quegli accenti, i due

### (v.181) Canto duodecimo

Compagni di Gesù verso la tomba Muovon correndo, per quel calle istesso Ch'ell'additava. Ma più tardo è Pietro. Perchè già d'anni greve. Agile e franco La via l'altro divora, a cui nel volto Ride il bel fior de' lucid'anni. Primo Giunge il più snello, e sulla tomba curvo. Dalla soglia mandando in fondo i lumi, Mira sul suol pietroso in un raccolti I lini che fasciar l'augusta salma. Ma nell'antro ei non calasi. Secondo Arriva Pietro, e nell'avel discende, E le fasce rimira al suol composte; E non con esse, ma rayvolto a parte, In altro canto, il vel del volto. Allora Scende pur quegli, e il tutto osserva, e vero Crede che il corpo ne involar. Non anco Inteso avean de'sacri carmi il senso, Che de' morti ei dovea lasciar la sede.

Nulla più li rattien appo il sepolero;
Parton essi di là. Ma tu vi resti
Che nell'amar vinci ogni prova. Il dolce
Guiderdon che ne cogli, ah chi potria
Colorar degnamente? In cielo, o Santa,
Ancor lo membri, e ne gioisci ancora.

Atteggiata di lagrime e d'affanno
Sul limitar del monumento sta
La Maddalena. Al suo dolor conforto
Nè ricerca, nè vuol. « Chi m' ha rap to
Il mio tesor? Nemmen l'estinta spoglia
Mi fia concesso riveder »? Di flebili
Lagni così l'aure assordando gla

La sconsolata, e mentre geme e plora, Qual tortorella dal suo ben divisa, Sporge il capo e l'inchina e giù nel grambo Della tomba pon gli occhi. O ciel! la tomba Più deserta non è. Due rilucenti Angeli vede, in bianche stole avvolti, Che seggono un dal capo, un dalle piante, Là 've riposta del Signor suo caro Era dianzi la salma. Alla dolente Dicon gli Spirti: « Perchè piangi, o donna »? Ed ella, in nuove lagrime disciolta, « Perchè, risponde, il mio Signor m'han tolto, E non so dove l'abbian messo ». Un lieve Romor, qual d'aura che improvvisa spiri, Fa che, ciò detto, ella si volga. In piedi, Appresso lei, di villerecci panni Vestito, un uomo ella rimira. È questi Il suo dolce Gesù, che, del suo affanno Fatto pietoso, a consolar lei venne Sott'ombra d'ortolane, e in quell'immago Sì le drizza il parlar: « Donna, a che piangi? Chi cercando vai tu »? La fida ancella Di Gesù nol ravvisa in quelle spoglie; Tante lagrime al ciglio le fan velo! Il padron di quell'orto ei le rassembra. E come avviene a chi d'amor si strugge, Che pensa ognun gli legga all'alma in fondo E sappia perchè gema e pianga ed arda; Ella a quel dir non dà risposta, e solo Risponde a ciò che in lei ragiona il core. « Deh! per mercè, Signor, se tu l'hai tolto, Dimmi dove l'hai posto, ond'io mel prenda,

#### (v.245) anto duodecimo

E via mel porti ». A sì pietosi accenti Più non indugia il Giardinier celeste. E le dice : « Maria »! Gli sguardi a cerco Ella stava mandando in quell'istante. Come chiedendo: Ove il mio Sol s'asconde? Ma qual udi tenero suon che l'empie D'indicibil dolcczzal Ella si volge; Chi la chiamò con tanto amor per nome, Già ben conosce : del suo cor, felica Nel rivederlo, espor desìa gli affetti, Ma la piena de'sensi uscir pel varco Delle labbra mal sa. « Maestro » ! esclama : Nè può dir altro. E sì le braccia aprendo, Nell'impeto del gaudio che la investe, Spinta da santo amor, d'un santo amplesso Circondarlo vorcia. Gesù co'detti L'affrena, e a lei vieta il toccarlo : in cielo . Le riserba ei gli amplessi. E, « Vanne, aggiunge, A' miei fratelli, ed a lor dici: Ascendo Al mio Padre ed al vostro ». E in ciò dagli occhi Si dilegua di lei che mal potrìa A tanta gioja regger oltre. Il pianto Torna a rigarle il volto e il sen; ma pianto È di piacer, pianto d'amor, qual forse Ne versan anco in ciel l'alme felici Quando veggon da Dio lor preci accolte Per color e' han più cari in sulla terra. Riscossa alfin dall' estasi gioconda, Dà le terga al sepolcro, ed a' fratelli, Messaggiera di Cristo, il piè volgendo. In Solima gli aggiunge. « Io stessa vivo Visto ho'l Signor. Oh mia beata sorte!

Ei mi parlò: delle celesti note Il suon tuttor sento nell'alma ». E quanto Vide ed udì, tutto lor narra a pieno, Mille volte iterando il nome amato.

Ma che intanto avvenìa delle pietose Donne che si fermaro al santo avello. Quando ne uscì la Maddalena in pria. Affrettata agli Apostoli? - Percosse Da stupor, da dolor, tremanti e smorte, Ritrarre elle mal san dall'antro il picde. Quand' ecco a un tratto in luminose vesti Due mostrarsi a' lor rai spirti del ciclo, Che dicon lor · « Cessate, o donne, il pianto: Che qui vi guidi, ben ci è conto; in traccia Di Gesù Nazareno in croce affisso Voi qui venite. A che cercar tra' morti Colui ch'è vivo ? Ei non è qui; risorse. Qual predisse, tal fu. Dove egli giacque Ecco il loco, mirate. Itene or ratte. E a' discepoli dite, e dite a Pietro: È risorto il Signor; in Galilea Ei vi precede, là 'l vedrete ». A mente Delle donne ricorrono in quel punto I divi accenti. Ma terror sì forte Già i lor sensi impigliò, che mal l'istessa Gioja novella può stemprarne il gelo. Onde pallide e anele per l'usata Via che dal clivo de' supplizi mena Alla città, discendon mute. Ed ecco Chi fa pieno il lor gaudio, e chi le spoglia D'ogni timor, chi le consola e colma Di soave ineffabil maraviglie.

# (v.309) Canto duodecimo

Egli è Gesù che, tra cammin, dinanzi Alle donne si para, e « Iddio vi salvi »! Sclama col dolce suon della si nota Voce; ed elle s'accostano, ed a terra Prostrate, i santi piè di caldi baci Ricoprono, e lo adorano, beate, Come gli Angioli in cielo, alla sua vista. A non temere ci le conforta, e d'irne Lor commette a' discepoli, ed a questi-Rechin di trarsi in Galilea: yederlo Colà dato lor fia. Sì disse e sparve. Volan le donne a Solima, e giulive A' raccolti discepoli il felice Recan messaggio, e non ne ottengon fede. E così pur la Maddalena. Sogno E van delirio femminil s' estima Il lor narrar. Tanto ritrose e schive Deggion mostrarsi al creder lui risorto Le menti de' discepoli, acciò fatti Appien poi certi alfin, col proprio sangue Pongan suggello all'invincibil fede.

I custodi, fuggiti dal sepolcro,
A' Sacerdoti s' affrettaro, e tutta
Contar l' istoria del rivolto sasso,
Del garzon luminoso, e del percosso
Suol colla fronte, e della fuga amara.
Alto spavento, di fantasmi cinto,
A'Sacerdoti occupa il sen, non forse
Il ver, vulgato, a fier tumulto tragga
La sempre instabil plebe, e le lor sozze
Trame riveli; onde alle guardie l'oro
A piene man profondono, acciò voce

Spargan che il corpo di Gesù fra l'ombre
Rapito fu da'suoi seguaci; e scudo
Farsi prometton lor, se avvien che il sappia
E se ne adonti il Preside. L'iniqua
Falsità tra'Giudei trova maligne
Orecchie che l'accolgono, e procaci
Lingue ehe intorno osan recarne il grido.

Nella vostra empietà stolti consigli, A che giovaste? Ecco il Signor risorto Ch'or quinci or quindi a'fidi suoi s'affaccia, Pria di salir, colmo di gloria, agli astri Onde discese. Come apparve, or dinne, Musa che del Giordan ti piaci all'acque, O del Siloe ti assidi al lieto margo: Che se tra monti errar più ti diletta, Del Sina, dell'Orebbe e del Carmelo Visiti i gioghi; o nelle valli scesa, Cerchi la quercia alla cui ombra Abramo Agli ospiti del ciel rustica mensa Imbandiva, e a te d'Efrata son cari I verdi paschi, ed ami i florid'orti Ove la Sulamitide al regale Amante alzava i mistici sospiri.

Emmans è castello di salubri
Fonti allegrato e di fiorite piante,
In valle amena; ad aquilone assiso
Della real Gerusalemme, il parte
Da questa di tre brevi ore il cammino.
Verso Emmans due di Gesu seguaci,
Quel di medesmo che da morti ei sorse,
Succinti e col baston movean pedestri
In quell'ora che omai scendon più lunghe

#### (v.373) Canto duodecimo

Dai monti l'ombre e al mar s'inchina il sole E già men calde spiran l'aure. Mesti E sospirosi, essi tenean discorso Del lor dolce Maestro e degli acerbi Gasi della sua morte. Ed ecco un terzo Peregrin lor s'accosta, e quella via Segue con essi. Egli è Gesù risorto, Nulla mutato dal primiero aspetto; Ma gli occhi lor nol raffiguran punto, Come avvinti da l'ascino. Compagno Fattosi ai passi lor, « Perchè sì tristi Recate il viso e di pallor dipinti? Ei lor dimanda; E che sermon son questi Che voi gite farendo » ? - E a lui Cleòfa, Dei due primier : « Che! non intendiancora? Ah ben convien che in Solima del tutto Stranier tu sii, se ciò che in essa a questi Giorni accadde non sai ». - « Di che favelli »? L'inconosciuto viator soggiunge. E a lui Cleòfa con dimesso ciglio: « Di Gesu Nazaren, che fu Profeta, Uomo in opre potente ed in parole A Dio dinanzi e al popol tutto; e come I sommi Sacerdoti e i nostri prenci Ne curár la condanna, e in sulla croce Il fer morir di cruda morte. Ah speme Era in noi che col braccio invitto e forte Israello ritrar dal rio servaggio Egli dovesse; ed oggi il giorno è terzo, Da che morì, nè, come avea promesso, Segno veggiam ch'egli a noi rieda. E il nostro Stupor più cresce, ed in terror lo volge

Narrar di donne che dischiusa e vôta Trovar la tomba, e vider divi spirti Che lui vivo lor dissero. Qual fede Porre in tai voci »? E il Peregrin celeste. C m l'autorevol dignità che l'alme S ggioga e scuote d'ogni orgoglio: « Oh stolti ! Sclama, e tardi di cuor nel creder cose Ch'empion di sacre verità le carte Da tanta etade! E d'uopo in ver non era Che quanto egli pati, patisse il Cristo, E entrasse così nella sua gloria » ? Poi de'Profeti ad uno ad un gli arcani Sensi disnoda, e i lochi addita e scopre Che ragionan di lui, della sua morte, Del suo trionfo e del suo regno. Cristo È il fine della legge. Attento orecchio Al suo parlar porgon que'due, commossi Nell' imo sen, Ma nol conoscon anco. E la dolcezza dell'udirlo il tedio Toglie lor della via, sì che al castello. Senz'avvedersi, omai son giunti, Mostra Aller Gesù di voler gir più lunge, Ma quei gli fan cortese forza, e « Deh ! Con noi rimanti, dicon lui : già cade La sera e il di sen va. Povera mensa, E notturno ricovro in quest'ostello Non disgradir ». Del ben offerto albergo Le soglie ei varca. Ecco imbandito è il desco. E Gesù vi s'adagia. A destra e a manca Presso al lor, sempre ignoto, alto Maestro Pongonsi i due discepoli, bramosi D'onorar il lor ospite, e d'averne

### (v.437) Canto duodecimó

In bel cambio un tesor d'alme parole. E così stando a mensa, il pane ei prese, E il benedisse, e lo spezzò, nel modo Ch'egli soleva, e ad essi il porse. Sgombri Della nebbia in un tratto, oh maraviglial S'apron lor occhi, e nel beante volto Del conosciuto lor Signor, giocondì Si van pascendo, Ma qual lampo estivo Che splende ed arde e niù nol vedi in ciclo, Ne vestigio ne serbano le nubi In cui testè solchi imprimea di foco; Tal Gesù disparisce, ed i lor guardi Cercano invan Lui che miravan fisi. Al gaudio soavissimo onde colmi Erano i due discepoli, un immenso Stupor succede, e un rincrescioso affanno Del non averlo affigurato pria Ai passi, ai gesti, ai cari accenti, ai dolci Atti, ed alle sembianze alme e celcsti Da sì gran tempo amate, Ed « Ahi! sclamando Ivan tra lor: ahi ciechi noi! Non forse Il cor ci ardea nel sen, mentr'ei per via Ci ragionava, e de'Profeti i carmi Di tanto lume rivestìa »? Ciò detto. Senz'altro indugio, dall'orror notturno Non ditenuti o da stanchezza, il passo Riconvertono a Solima. Di vanni Forniti i piè diresti lor, sì ratti Alla regal città giungono, e al loco Dove in un con gli Apostoli, ridotti S'eran gli altri discepoli e le pie Donne seguaci, e del Signer riserto

Stavan parlando, e come apparve a Pietro. Giunti ivi appena, con lena affannata, I due tornanti d'Emmaus l'istoria Narran del divo Peregrin, lor conto Sol nel franger del pane, e come a guisa Di baleno isvanisse. A tali accenti Tra'discepoli insorge un amoroso Avvicendarsi di conforti e gioje: . Ma li turba e confonde in un l'assalto Del dubbio, che raggira a molti l'alme In mal certe sentenze e in pensier vani; B il credere e il non credere una trista Tenzon fa nc'lor petti. In simil foggia Sc di nave sbattuta da notturna Procella che di porla all'acque in fondo Mille volte fe'prova, i derelitti Naviganti in sul di scorgono a sorte Per beneficio di Favonio o d'Euro Lungi apparir, dentro alle nebbie avvolto, Il desïato porto, il cor n'esulta, E sognan già nelle dilette braccia De'lor fidi obbli'ar del mar gli affanni: Ma gli addoglia timor che le superbe . Torri, e i moli robusti, in fra la nebbia Mal ravvisati, sian chimere e false Sembianze che il vapor veste a'nascenti Raggi del sol che ne saetta i lembi.

Regnava intanto alta la notte, e chiuse Per timor de Giudei stavan le porte Del loco ov'era accolto il fedel gregge, Quando improvviso in mezzo a lor si mostra Il Redentor, e con l'usato affetto,

### (v.501) Canto duodecimo

« Sia la pace con voi, dice; son io: Lunge il timor ». - Come colui che andando Di luna al raggio per sentier romito Tra tombe antiche e tra recenti fosse, Se vede, o di veder credulo sogna, Innanzi a sè d'un caro estinto l'ombra, Arde ed agghiaccia; indarno amor lo tira Ad accostarsi, a ragionar con lei, Terror lo annoda, par di sensi privo, Nè scior può' l labbro a'detti, o a'passi il piede: Non altramente di Gesù gli alunni Tremano e s'accapriccian, chè uno spirto Credon veder nel lor Signor presente. Con dolci modi ei gli assecura, e « Donde, Dice, il timor e il turbamento e il dubbio E gli strani pensier che menan guerra Ne'vostri cor? fatevi in qua; mirate: Ecco le mani, ecco i miei piedi, e il fianco Aperto ancor; mirate or via, palpate: La man soccorra all'occhio. Io son quel desso: Carne ed ossa, com'io, non ha lo spirto ». A tal vista, a tai detti, a prove tante Un rivo di letizia empie il lor petto: Ma pur mal sánno ai sensi lor medesmi Piena dar fede, e quasi il ver lor sembra Notturna imago e visione infida. Non se ne adonta il buon Gcsù, ma il dubbio Spegner vuol nel lor sen. Della consunta Cena in assetto ivi era il desco ancora, Ed ei di cibo gli addimanda. Tosto Di mele un favo e resolato pesce Gli apparecchian dinanzi. Alflor cospetto

Mangia il Signor per farli certi, e quindi Le reliquie del pasto accoglie, e ad essi Le porge, e sclema un'altra rolta: « Sia Con voi la pace! In quella forma istessa Che il Padre mandò me, voi pure io mando ». E sopra lor soffiando, « Il Santo Spirto Ricevete », egli disse. E la possanza A lor diè di rimettere le colpe, O ritenerle, che nel ciel rimesse O ritenerle, che nel ciel rimesse O ritenerle, che nel ciel rimesse O ritenerle, posibili spario. Co'raccotli Dissecpoli in quell'ora

Tommaso ivi non era. Al suo ritorno. « Noi vedemmo il Signor » festoso un grido Fa suopar del cenacolo le volte. Lungamente eccheggianti, Ei creder nega, Se pria non tocca del Signor le piaghe. « S'io di sue man non veggo i fori, e il dito Non metto là 've furo i chiodi, e s'io La man non metto nel trafitto lato Di lui, non credo ». Onde tenace tanto Di cor durezza, o banditor di Cristo, Non tu'l vedesti, ne gran tempo è corso, Ad un sol cenno fuor del cupo avello Lazzaro trar, da quattro di sepolto? Nè creder puoi che chi da morte il tolse. Possa immortal risorgerne in trionfo Col suo innato valor? Ma sì prefisso Era in ciel, della fede a maggior gloria.

Otto giorni Tommaso entro la nebbia Dell'error giacque, ed il miscreder folle Gl'inaridiva il cor. Ma quale a un tratto

## (v. 565) Canto duodecimo

Luce lo inonda, qual torrente! Opache Cadean già l'ombre dell'ottava notte, E congregati nel serrato ostello Stavan gli eletti del Signor; quand'ecco, Ecco Gesù, cui di cancelli e porte E chiavi e sbarre non arresta intoppo, Ricomparisce, e il bel saluto scioglie: « Con voi sia pace ». Indi a Tommaso, in atto Di pietà soavissima, rivolto, « Qua metti il dito, e le mie piaghe tasta! Gli dice: la tua man pon nel mio fianco; Qua dentro, qua, tocca, o Tommaso, tocca, Accerta il senso, e il tuo desio fa pago, E incredulo non esser, ma fedele ». Cade, pien di vergogna, a'piè di Cristo Il ravveduto Apostolo, e d'amaro Pianto bagnato, « Signor mio! Dio mio »! Sclama adorando. E il Salvator clemente: « Perchè vedesti, tu credesti, o figlio! Beato l'uom che non vedendo crede »! Sparve ciò detto, e di Tommaso in core, Se pria languì la fede, arde or più viva. E ben un giorno oltre l'Arasse e l'Indo Ai regni dell'Aurora, o glorïoso Ambasciador, saprai recarla, e il diro Strazio che là t'appresta empio tiranno, Dolce ti fia per confermarla. Ah godi: Di te serban que' lidi ancor memoria. E il regno trionfal che vi piantasti. Verdeggia ancor sopra l'Eoe marenine. A'Galilei castelli, alle tranquille Stanze del lago, e a'pescarecci alberghi,

Lor ricetti natii, torna la schiera Dei fedeli a Gesù, come il solenne Cenno ordinò. Colà raccolti un giorno Stavansi all'ombra di un medesmo tetto Pietro, Giovanni, Jacopo, Tommaso, Natanaello dal canuto crine, Ed altri due. Del sole a'raggi estremi Porporeggiava intanto la selvosa Schiena de'monti che al Giordan fan siepe Sulla manca sua sponda. « A pesca io vommi », Disse Pietro a'compagni, e questi a un grido: « Teco venir giova a noi anco ». E tosto Scendono al lago e in barca ascesi, e rotte L'onde co'remi, dietro a sè la spiaggia Lascian, pel tratto che va stral, lanciato Da valid'arco. Ivi gittar la rete, Che dopo un lungo soggiornar ne'flotti, In alto ritornò di pesce scarca. Ed in quest'opra del gittarla, e trarla Senz'alcun frutto, un'increscevol notte Vegliano indarno. Come poscia sorse, Rallegrato da'zefiri d'aprile, Il bel mattino, ed il gabbiano e il mergo A fior dell'acque si librar sull'ale, Ed i cedri del monte udtr le mille Note d'amor con che saluta il die Lo stuol canoro, un uom sul lido stette, Che de'lor guardi si fe'segno. Egli era -Il lor Gesù: ma tra di lor non ebbe Chi in lui Gesù raffigurasse. . Amicit Avete pesce »? eichiede lor. - « Fu vano Ogni sudor della notturna veglia »,

# (v.629) Canto duodecimo

Rispondon mesti. Ed ei: « La rete a destra Gettate e troverete ». Immantinen te La gettan essi, e immantinente onusta Sì la senton di preda che ad alzarla Possa non han le braccia lor. » È desso Il Signor »! grida a Pietro il prediletto Alunno. E Pietro, ch'era nudo, tosto La veste accinge, e dentro all'onde balza Per far più presto al suo Signor tragitto. Co'remi intanto il navicello a terra-Ivan gli altri guidando, e in un la rete, Greve d'immensa preda. Al lido giunti; Maravigliando scorgon desto il foco, E ad arrostir sopra le brace posto Dell'altro pesce, e pronto il pane. Ad essi, Come un fratel, dice il Signor: « Recate Or qui de pesci che testè pigliaste ». Corre Pietro, e la rete, all'orlo colma Di grandi pesci, sulla sabbia trae, E al portento primier segue il secondo, Chè non si rompe della rete il filo Al peso immane. Aller Gesti, » Venite, E desinate », dice lor. Già tutti Ben ravvisata han del Signor-la faccia, Ma reverenza li fa muti, e nullo Di lor s'ardisce interrogarlo. Innanzi Fassi Gesù, piglia del pane, il porge Ad essi, e il pesce al par ministra, e in dolce Attogli affida, e fa securi a desco Adagiarsi e cibarsi. - In questa forma Ch'ei da'morti è risorto, un'altra volta Ha mostrato a'suei cari, indi argomento

Delle sue cure è la sua Chiesa, l'alma, A lui diletta, veneranda Sposa Che a trionfar nella sua croce ei lascia Sopra la terra. Onde in sembiante augusto, Poi che il desìo de cibi in lor fu sazio, A Pier dimanda: « Più di questi m'ami »?-« Quanto jo t'ami, o Signor, ah tu ben sai »! Ei risponde. E Gesù: « Pascola adunque Tu le pecore mie ». Per ben tre volte Suonò l'inchiesta sul celeste labbro, E Pier rispose in quel tenor. Tre volte Pur soggiunse Gesù: « Pascola adunque Tu le pecore mie ».- Tutto il suo gregge, Non una parte, a pascolar gli affida Il Redentor, che la sua Chiesa fonda Sovr'esso, e il loca suo Vicario in terra Con podestà di spirital governo: Suprema podestà che non s'arresta In Pietro sol, ma che trapassa intègra Ne'successor di Pietro insino al giorno Che l'angeliea tuba apra i sepolcri E tutta chiami a comparir dinanzi Al giudice eternal d'Eva la stirpe, Secondo l'opre di ciascuno addotta A fruir su nel ciel d'Iddio la vista, O giù spinta a penar nel gorgo inferno Ove le fiamme divoranti avviva. Qual torrente di zolfo, il divin fiato, Oh tu, buon veglio di Betsàida, or fatto Gran pastor de'fedeli e sovran prence De'messaggeri del celeste regno. Di tanto incarco qual fia il premio in terra?

#### (v. 693) Canto duedecimo

Un martirlo crudele! A chiare note Gest tel nuncia, e a sostenerlo lieto Tu già t'appresti. Pene, strarj e pianti In questo esiglio, ma ne'cicli gloria, De'seguaci di Cristo ecco la sorte: Beata sorte, che per brevi giorni Di patimenti, in adorabil merto De'tesor della croce e del suo sangue, Pace immortal, perenne gaudio rende.

Sul Taborre ed in Solima e sul monte Che nome ha dagli Olivi, a fidia dumi Novellamente poi s'affronta e scopre E ragiona il Signor, che almen le diece Fiate si palesò, poi che all'avello Tolse la preda, e pria che al proprio ciclo Trionfando ascendesse. E pio silenzio Copra ancor l'apparir che certo ei fea, Pria che a nessuno, a te, beata ed alma Sua Genitrice; perché sol concesso A'Serafini fu di star presenti Ai trasporti d'amor, con che la Madre Corse agli amplessi del Figliuol risorto.

Corse agli amplessi del Figliuol risorto.
Al tuo nome si pieghi ogni ginocchio
Nel cielo, nella terra, e nell'inferno,
Gesù risortol Cinque volte cento
Fratelli te mirâr sul Galileo
Monte, e presente Tadorâr, Ma l'alte
Parole che tu agli Undici volgesti
Da te trascelti a pubblicar tue leggi,
Come ridir, senza infirmarle, io posso?
« Ogni possanza in terra e in ciel m'è data,
D;cesti: Or voi per l'universo mondo

Ite, e bandite il mio Vangelo a tutte Le creature, e dirozzate tutte Le genti, battezzandole nel nome Del Padre, del Figliuol, del Santo Spirto, E le instruite ad osservar fedeli Tutti i precetti ch'io vi diei. Chi crede, E avrà dell'onda battismal lavacro, Salvo egli fia: ma chi non crede, all'ombre Ei fia dannato e alla seconda morte ».

Molti alla verga del figliuol di Amramo Fidò portenti Iddio quando l'eletto Suo popol trasse dagli Egizi ceppi: Molti e maggior portenti il divo Agnello Per mezzo de ministri del suo regno Or apparecchia, a liberar la terra Da'lacci dell'error. Essi nel nome Di Gesù fugheran gl'immondi spirti; Nuove favelle parleran; del rio Tosco i serpenti spoglieran; le mani Imporranno sugli egri, e i crudi morbi Dilegueransi. Indi soggiunse: « Or ecco Ch'io son con voi per tutti i'dì venturi Sino al cessar de'secoli ». E mandolli A predicar la penitenza a tutte Le genti, ed il rimetter delle colpe, Principiando da Solima. La scesa Alfin lor nuncia del divino Spirto Che lor sia quel che un fonte al sitibondo, E all'arsa terra irrigator ruscello. « Ecco ch'io sopra voi mando il promesso-Dal Padre mio, ne da Sïonne il piede Voi ritorcete sin che in voi dall'alto

(v. 757) Canto duodecimo

Sia discesa virtu, che quasi veste Vi cingera ». Ma chi con degni carmi Può riferir dive parole? Un roco Ed umil suon sol ne rendei, qual eco Che imperfetta tra'rupi odi talvolta, E tronchi, o scemi di vigor, gli accenti Del viator dagli antri suoi ripete.

Sul monte, io dissi, degli Ulivi apparve A'suoi fidi Gesù. Ma fu l'estrema Volta che s'affisar nel caro aspetto, E il conforto gioîr di sue parole Sopra la terra. Il Padre già lo attende Nell'eccelso de'cieli. Il buon Maestro. L'amoroso Pastore, il Signor do lce, Si diparte da'suoi. Ma qual paterna Vigilanza, e d'amor qual nuovo esempio Nel commiato divin! Le mani egli alza, Benedice a'discepoli, e nell'atto Del benedirli, de'suoi piè le piante Si dispiccan dal suel; per le serene Aure ei s'innalza maestoso, e poggia Del divino poter col proprio impero Verso il suo ciel. Maravigliando fisi L'ascendente Signor seguon co'rai I sidi suoi, del suo partir dolenti, Lieti della sua gloria. In quella guisa Ch'aquila generosa allor che i sommi Campi acquista dell'etra, a grado a grado Che s'erge più, vie più si fura a'sguardi Di chi il vol ne contempla; similmente Il Salvator ormai s'asconde agli occhi Degl'intenti discepoli. Una nube,

Che in auro ha tinto il grembo e in rosa i lembi, Alfin l'accoglie, ed alla terra il cela. Il regal carro è quella nube, il carro Del Genitor che l'ha mandato al Figlio, In cui tutto ha riposto il suo contento. Sovr'essa ei sale alla suprema altezza De'cieli, e siede nell'umana veste Alla destra di Dio. Figlio di Dio. Un col Padre e col divino Spirto. Ei torna ov'era pria. Ma qual corteggio. A'mortali occhi ascoso, a lui fa cerchio Mentre l'umanitade al cielo alzando, Schiava con sè la schiavitù conduce! Ascendenti e scendenti intorno al Figlio Dell'uomo, ecco di Dio gli Angioli, al modo Ch'egli predisse. Ai lor compagni in cie lo Van gridando i seguaci del trïonfo: « Ecco il Re della gloria. O voi, l'eterne Porte innalzate, o prenci; egli entra il forte Che in libertade ha vendicato e in pace L'umana stirpe. Egli è il Signor, potente Nelle battaglie, che ne'ceppi ha posto L'oste d'Averno, e a scorno d'essa eretto Il trofeo della croce. Oh quante al monte Del Signor egli guida, come stormo Di puri cigni, ed al suo loco santo Alme d'antichi Padri che la faccia Del Dio cercaro di Giacobbe, e ch'egli Negl'Inferi dal carcere disciolse! Entra il Re della gloria, entra nel cielo! Consumato è di morte il gran mistero: Per non chiudersi più, s'apran l'eterne

# (v.821) Canto duodecimo

Porte, e la vita nel Signor cominci ». Immobilmente, con protese braccia, Con anelo respir, benche più nulla Scernasi omai, fitte le luci in cielo Tencan gli alunni di Gesù, quand'ecco Due messaggier della siderea corte In umana sembianza e in bianco ammanto Pararsi a lor dinanzi in su quel sommo Giogo dell'Oliveto, e in questi accenti Sciogliere il labbro, e lunge errarne intorno Per que'poggi fruttiferi il rimbombo: « Uomini Galilei, perchè guatando In alto state? Quel Gesù, che tolto Di mezzo a voi, salirsi al ciel miraste, In quella forma tornerà dal cielo. Come n'andò, così verrà ». - Solenne Novello annunzio del venir secondo Di Cristo, ah sì potessi in su celeste Plettro membrando te qual merti, in petto Degli umani stampar l'alto mistero, Che in sè tutti gli abbraccia! In ogni tempo È Cristo l'aspettato dalle genti, Innanzi, appresso, mentre il mondo dura E splende il sol sul germe d' Eva. Tosto Dopo il tristo fallir, fonte del lutto E della morte, a nostri primi padri, Del decreto feral dolce restauro, Il suo venir promesso fu. Con questa Fida speranza quattro volte mille Anni vissero i Giusti. Ei venne alfine, E l'uman seme dalla macchia asterse Col proprio sangue, e debello l'Inferno,

E il vero Eden ci aprì. Ma non sì tosto Al proprio cielo il Re di gloria ascende, Che ne scendono gli Angeli, ministri Della sua mente, e il trionfal ritorno, Nel giorno del Signor sol noto al Padre, N'annunziano a'suoi fidi, che alla terra Intera il ridiran, « Venir dee Cristo », Cantava il labbro de'Profeti. « Ei venne. E tornerà », gridan da borea ad austro, E dall'orto all'occaso, col lor sangue Attestando la fede che in lor arde. Gli Apostoli, profeti del secondo Venir di Cristo: « Vigilate, orate, E il cor mondo serbate. Ignota è l'ora Del venir del Signore. Oscuro ei venne La prima volta; chè compir dovea Sacrificio d'amor, Colmo di gloria, Nella terribil maestà del Padre. Colla sua croce per regal vessillo, Da'suoi Angeli cinto, in sulle nubi Ritornerà; chè di giustizia officio Compier dovrà, premiando i buoni, e al foco Danuando i rei, colla final sentenza Che durerà l'età di Dio ». - Due volte. Ostia di pace pria, Giudice poi, Così vien Cristo sulla terra; e in questa Sua gemina venuta è posto, o genti, Il pensier della vita e il fin dell'alme. Felice chi il conosce e adora e imita Nello stato servil a cui l'addusse Amor dell'uomo, e nel soffrir! Felice! Chè troverà nell'ultimo de'ziorni

#### (v. 883) Canto dundecimo

Eterne palme al tribunal di Cristo.
Ma dalla bocca al Giudice una spada
Esce a due tagli. Empj., tremate! Averlo
Sdegnaste a salvator, vindice ei fia.
Come tremenda è del Signor la faccia
Nel di dell'ira per gl'iniqui! E come
Gioccada è per color che dell'Agnello
Son convocati al nuzial banchetto,
Ove di bisso candido e lucente
Vestita siede la fedel consorte!

Raccompagnaste alle stellanti soglie Il Redentor del mondo, Itali versi; Assolta è l'opera vostra. Or altri narri Come sui fidi alunni il Santo Spirto Quindi scendesse, e ne riempisse i petti Delle sue fiamme, e ne dotasse il labbro Di cento idiomi e di saver celesta Onnifecondo: dall'un polo all'altro Stender gl'incliti rami la vittrice Croce ei dipinga, e in note illustri canti Le palme del martirio ed i trionfi Della Chiesa di Cristo, alto argomento Di nuovi epici carmi. Io l'arpa ai sacri Portici in voto appendo, e dell'olivo M'accolgo alle modeste ombre, sperando Che nel disciorsi dal suo carcer l'alma. L'Angiol di Dio sulla terribil lance Ponga il mio libro dalla destra parte.

FINE.

May 20059?1,





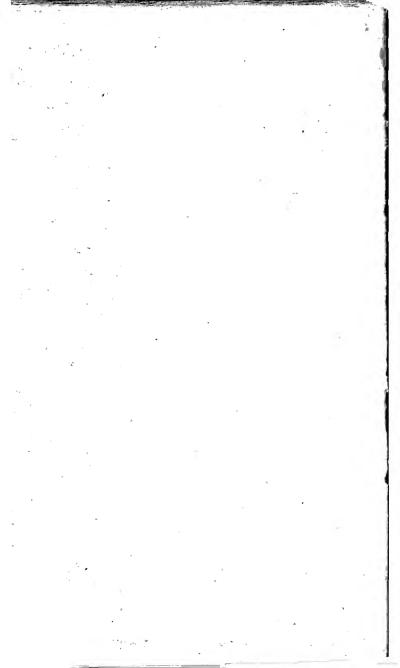

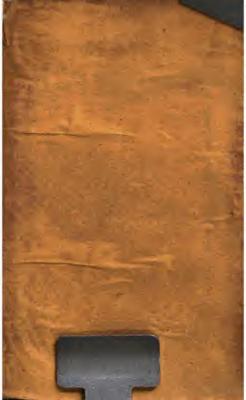

